

The Market & Marie & M





#### DELLA

# TRAMVTATIONE

#### METALLICA

SOGNI TRE,

# DI GIO. BATTISTA NAZARI BRESCIANO;

Nel primo de quali si tratta della falsa tramutatione sossifica: Nel secondo della viile tramutatione detta reale vsuale: Nel terzo della diuina tramutatione detta reale Filosofica.

### AGGIONTOVI DI NVOVO

la Concordanza de Filosofi, & loro

Prattica;

Nellaquale, si vede i gradi, & termini di esso diuino magistero, & della verissima Compositione della Filosofia Naturale, con laquale ogni cosa diminuta si riduce al vero Solificio, & Lunificio.

Con un copioso Indice per ciascun sogno de gli Auttori, & dell'Opere



#### IN BRESCIA,

Appresso Pietro Maria Marchetti. M. D. X C I X. Con licen Za de' Superiori.





ALREVERENDISSI.

ET ILLUSTR. MONSIGNOR

VESPASIANO GRIBALDI,

DIGNISS. ARCIVESCOVO, ET CONTE DI VIENA IN FRANZA;

SIGNOR MIO OSSERVAN DISSIMO, GIO. BATTISTA NAZARI BRESCIANO.

# H



HI vorra ben considerare Reuerendiss. Signor, vedrassi ch'i passati tempi non hanno hauuto se non due eta, che siano state nelle scientie, & nelle arti felici; L'vna delle quali su al tempo di Alessandro Ma gno, quando la Pittura, la Scultu-

ra, & l'arte Militare fiorirono, insieme con l'eccellentia della bella lingua; L'altra al tempo di Augusto Cesare, ò poco più auanti, oue all'hora le lettere, & l'altre scientie erano gionte quasi al colmo della loro perset-

a 2 tione,

tione, le quali mentre furono con diligentia insignate, sempre accrescerono in eccellentia, & in maggior perfettione, Ma la venuta de Barbari fu caggione ch'omesse le scientie, si attendeua solamente alla conseruatione d'vna certa ambitione, che mondanamente si chiama fra superbi honore. (Dal che disse Chrisost sopra Mat. Tutti sono del suo honore solleciti; ma niun di quello d'Iddio. Et di nuouo disse in vn'altro luogo; Il vero honore non è altro che virtu dell'animo.) La qual venuta de Barbari sparse per tutto il mondo simili vane operationi, oue nella piu parte si smarirono i buoni costumi, & i precetti morali. Passata poi detta Barbarica furia, & abbassata la insolentia loro, per Carolo Magno, quelli che retenerono i vestigi d'i buoni, & honorati costumi, & che furono amatori di virtu, à poco poco rinouarono ò per dir meglio, per il loro essemplare nome, infusero nellementi de gl'huomini il modo dell'honesto viuere morale, & insieme molte scientie, & lodati ordini. Onde le virtu immerse ne' cuori d'alcuni antichi tralinearono di tempo, in tempo, tal che di nuouo quelle vanno quasi al colmo, anzi pare auanzar i passati tempi. Per il che molti proponendosi à quella scientia che piu loro piaceua sono diuenuti famosi, & quasi immortali; & come che tutte le scientie in sua natura siano belle, & vtili, pare però che la scientia della speculativa contemplatione naturale, sia la piu eccellente, & piu vaga di tutte le altre: Onde chi ponera l'Agril'Agricoltura da vna parte,& la Metallica dall'altra(lasciando però da parte tutte l'altre sublimi, & Eccellenti) si trouara di gran lunga la metallica piu connessa con la confideratione della naturale Filosofia, chel'Agricol tura. Però considerando i termini de l'vna, & l'altra, giudico che la Metallica può esser seguita da dotti con lodi, & honori; come quella che senza spargere seme al cuno, ne far alcuna coltiuatione, rende i suoi frutti in modo tale, che se i ben coltiuaticampi danno abondan te raccolto, la metallica ne da (doue son bone minere) abondantissimamente; & se dall'Agricoltura s'impara no molti secreti, che la madre natura produce sopra la terra; dalla Metallica si conosce, & vede quanto piu l'istessa natura operi sotto terra: Ilche quell'huomo ch'essercitara la Metallica delle vene(non dico della sofistica ribalda, & ingannatrice) sempre ritrouara cose noue. Da qui nacque che molti Filosofi antichi, come. Hermete, Moriene, & altri ricercando con l'ingegno d'imitare la natura, ritrouarono profondi, & diuini secreti. Et cosi questa tal scientia su nomata Chimia, ò Al chimia; La quale trapassando di sapiente in sapiente su sempre velata sotto fauole, figure, & enigmi, acciò ch'el la non peruenesse à notitia diqualche furibondo, & aua ro. Questa tale scientia dico, essendo poi per diuersi accidenti venuta alle mani di molti ingordi, & ignoranti,i quali presupponendo d'intenderla, & pensando di tramutare il rame in oro, & in argento, fecero non solo perdere

perdere la scientia; ma sminuir il credito suo: percioche come ostinati, volendo conseguir l'intento loro, la inset tarono, & contaminarono di tal sorte che fin al di d'hoggi pare, chi dice Alchimista, dica ladro, ribaldo, bugiardo, ignorante, & mendico; cosa molto contraria alla sudetta scientia Alchimica, cioè tramutatoria. Onde io come quello, al quale è sempre piacciuto in parte questa arte, ò scientia, hò pensato che per me non si resti di celebrare questa arte della naturale filosofia, & del diuino Lapis, insieme con quella delle metallici tramutationi reali viuali; anzi dimostrar al mondo quanto sia con ogni disio, & reputatione imparata, & seguita; come dimostro nel presente discorso in questi tre sogni, nel primo d'iquali si conosce la pazzia, & l'ignoran tia de Sofistici operanti: Nel secondo come si debbe gouernare intorno la vnione de metalli, & vedesi nel fine alcuni bellissimi passi del precioso Lapis: Nel terzo sogno si vede vn lungo discorso intorno la pietra de Filo sofi, con la sua prattica sotto figura velata. Questa fatica volendola io mandare in luce abeneficio vniuersale, & hauendo inteso, dall'Eccell. Sig Hieronimo Mutio mio compatriotto & amicissimo, le moltissime lodi, & eccellentie delle varie virtù di sua Reuerendissima Signoria, m'è parso di darla in luce sotto il felice nome suo, con speranza, che la debba aggradire il mio basso, & pouero dono, ricco di desiderio d'ognisua selicità, & bene.

#### INCERTIAVIORIS

CARMEN.



CREDITA vix vlli temeraria somnia mentes,
Quæ timidas susca ludere nocte solent.

Somnia vix vlli sunt credita somnia vera,
Hæc tamen vt clara peruigilata die.

Sic tulit amplexus phæbes per latmia saxa,
Endimion somno dum iacet ille graui.

Ex hoc Cænomane Nazari gloria gentis
Quod phæbæ accubuit, ille secundus erit.

## IOSEPHI AVANTII VICENTINI

IN EVNDEM CARMEN.



Q v O te Nazari adduxittam magna cupido
Noscendi? doctis abdita nam reseras.
Namq; ipse auro mutas viua fluenta metalli,
Naturam vt pellas, quæ fugit, vt peramet.
Ars hominum atq; Deum melior vix altera visa est,
Ex qua mortales commoda tanta serant.
Somnia creduntur vix; non tamen omnia falsa,
Quæ talı suerint præmeditata viro.



# TAVOLA

# DE'CAPITOLI DI PRESENTI TRE SOGNI

DELLA TRAMVTATIONE

METALLICA.

#### SOGNO PRIMO.

| LL'AVTORE apparue vna Donzell                                                 | a significata per l'ar- |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| té . Perde quella, o ritroua due porte                                        | . Cap. I. fol.2.        |
| Come era la destra porta, nella quale                                         |                         |
| C:O. I. I. T.                                                                 | - 01                    |
| 1' Autore entrato per la sinifra porta                                        | ni sirahtrosenta ma     |
| L'Autore entrato per la finistra porta de Donzella on troua il fonte di Mida. | Con a Col               |
| 2011 Chair of the and of the and                                              | Cup. 3. Jou. 3          |
| L'Autore volendo ritornare à dietro, fu dalla false                           | - 03                    |
| seguire piu auanti.                                                           | Cap. 4. fol.9           |
| Tra via ritroua prima vn laghetto, nel cui mezzo er                           | a la statua di Mer-     |
| curio senza piedi, & senzamani circondata da in                               | nfinite canne, & poi    |
| vn viuayyu .                                                                  | 1. AD. S. TOL. I O.     |
| Dimostrafi ciò che faceuano li peregrini in quello d'vn'altro loco.           | villaggio, & trattasi   |
| d'vn'altro loco.                                                              | Cap. 6 fol. 13          |
| Ritroua vn rapido fiume,ilquale paßato, arriua à ce                           | rte capanne, oue era    |
| la figura d'vn Asino.                                                         |                         |
| Per vna oscura via arriua ad vna selua, oue vide inf                          |                         |
| vagando,& ritrouando la Donzella la conuince.                                 |                         |
| La Donzella confusa si parte, poi esso dietro ad vna                          |                         |
|                                                                               |                         |
| vna spelonca, oue vide cose marauigliose.                                     |                         |
| Oscito dellatomba ritorna à dietro , & ritroua vna                            |                         |
| 1                                                                             | seguen-                 |

#### TAVOLA

feguendo è condotto fuori da vna Donzella, & ritroua vn Filosofo.

Cap. 10.

Ragionamento di Bernardo di Treues Filosofo, nelquale conclude tutte le fatiche spese, & guadagni de sossifici.

Cap. 11. fol. 24

Segue il Conte il suo ragionamento, nelquale adduce molte vane operationi per lui fatte.

Cap. 12. fol. 26

Quiui vltimamente espone il Conte alcune vane opre.

Cap. 13. f. 28

Il Conte seguendo tratta de' primi inuentori della maggior arte.

Cap. 14.

#### SOGNO SECONDO.

'Autore trauagliato dalla consideratione del passato sogno, di nuouo s'adormenta, & ritrouasi solitario in vna valle molto diletteuole, poi entra in vna folta selua. Cap. I.fol.34 Salisce sopra vn monte, oue sta ambiguo della sua andata: poi ritroua vn pedestale, & vna monstruosa donna. . Cap.2. fol.35 Incontrasi in molti meravigliosi seguaci della Donna. Cap. 3. fol. 38 Dechiarasi il significato della monstruosa donna, poi scontra vna Donzella significata per l'arte. Cap.4.fol.41 La Donzella esprime la sua origine, & quella delle due sorelle, & fa vn'essordio all' Autore. Cap. 5. fol. 42 Ritroua vna grande fabricatura a modo d'arco trionfale. Cap.6.fol.43 Dechiara la significatione della fabricatura, poi d'indi partito vide vn marauiglioso vecello. Cap.7.fol.47 Peruenne ad vn larghissimo fiume, oue per vn vecchio nocchiero passa. Cap. 8. fol. 49 oltre. Considerala entrata d'vna spelonca, poi vide la nauicella ritornare con armonia: & è datta all' Autore vna Ninfa per scorta. fol.50 Recita quanta fù l'allegrezza per la Ninfa, & la sua beltà. Cap. 10. fol. 5 I La Ninfa dechiara la natura dell'acque sotterranee : & di alcuni fiumi, & altre bellissime cose. Cap. 11. fol 53 Ritroua vn'aurea lastrula, & la Ninfa dice la origine. Cap. 12 f. 54 La Ninfa riprende chi segue la falsa Donzella abbandonando la veridica sua Regina. Cap. 13.f.55 La Ninfarende la causa del colore de Metalli, & loro creatione. Cap. 14. fol.57 Ritroua

# DE CAPITOLI.

| Pitrona i nomi de molti Auttori, poi all'oscir della Sielonea Conviela                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritroua i nomi de molti Auttori, poi all'oscir della spelonca, si parte la<br>Ninfa. Cap. 15.f. 58                       |
| Ninfa. Cap. 15. f. 58<br>Ritrouasi sopra vn'ameno colle quale lasciato, viene ad vna selua.                              |
| Can 16                                                                                                                   |
| Cap. 16. fol. 60                                                                                                         |
| Camina per vna valle oue vdì cridi, & ritroua cose compassion cuoli, &                                                   |
| marauigliose. Cap.17.fol.63                                                                                              |
| Ritroua vn claustrale nelquale vide casi di compassione quantunque                                                       |
| vtili. Cap.18. fol.64                                                                                                    |
| Peruenne in vn cortile, & è condotto da vna Ninfa in vn giardino, oue                                                    |
| vdì vna soaue armonia; & dopò vn strano accidente, cosa diletteuole.                                                     |
| Cap. 19. fol. 67                                                                                                         |
| Sceso da vn colle, peruenne ad vn villaggio, & narra di alcune lettere,                                                  |
| che erano sopra la porta, & di vn strano caso. Cap. 20. fol 68                                                           |
| Ritrouasi sopra vn colle,poi peruenne ad vn'altro villaggio, oue vide co-                                                |
| se inaudite. Cap. 21. fol.72                                                                                             |
| Peruenne in vn'altro villaggio, oue vide vna carcere compartita                                                          |
| in quattro parti, nelle quali erano alcuni tormentati Peregrini.                                                         |
| Cap. 22. fol.74                                                                                                          |
| Entra in vn Castelletto, que vide tre altre prigioni, nelle quali erano alcu-                                            |
| ni con ansia tormentati, poi partito ritroua doi villaggi, & se li rappre-                                               |
| ni con ansia tormentati, poi partito ritroua doi villaggi, & se li rappre-<br>senta la Ninfa nouamente. Cap. 23. fol. 76 |
| Gionti al fine della valle, passano per vna spelonca, & si ritrouano sopra                                               |
| vn monte, oue vide vn Palazzo, nelquale vide cose di memoria: poi si                                                     |
| parte la Ninfa. Cap. 24. fol. 78                                                                                         |
| Il Conte esplica molti Filosofali discorsi. Cap. 25. fol. 81                                                             |
| Che la pietra deue esser ridutta in prima materia. Cap. 26. fol. 82                                                      |
| Il Conte adduce essempio di quanto ha detto, & segue poi piuoltre.                                                       |
| Cap. 27. fol.84                                                                                                          |
| Il Conte segue nel suo ragionamento intorno alla materia. Cap. 28. f. 86                                                 |
| Rende il Conte la ragione delle cose sodette. Cap.29. fol 88                                                             |
| Il Conte segue à prouar le sue proposte. Cap. 30. fol. 88                                                                |
| Il Conte segue à dimostrar che cosa sia il solfo, & mercurio de filosofi.                                                |
|                                                                                                                          |
| Cap 3 1. fol.90                                                                                                          |
| Segue il Conte circale complessioni di metalli. Cap.32.f.92                                                              |
| Il Conte contra l'openioni erronce de molti scopre il vero. Cap. 33.f.94                                                 |
| Di gradi delle alterationi intorno la generatione dell'opra filosofale.                                                  |
| Cap.34. fol.95                                                                                                           |
| Il Conte tratta come deue esser il fuoco della filosofale opra. Cap.35.f.96                                              |
| Per maggior chiarezza segue il Conte ragionar intorno i pesi & colori.                                                   |
| Cap.                                                                                                                     |

#### TAVOLA

Cap.36.

Essortatione del Conte à non creder à i sofisticatori ch'ingannano molti.

Cap.37.

fol.99

Il Conte volendo trattar della pratica vi è leuata l'occasione.

Cap.38.

fol.101

#### SOGNO TERZO.

| Autore si ritroua auanti le due porte già v                  | edute, oue vi en-  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| tra & troua vn marauiglioso fonte.                           | Cap. 1. fol. 104   |
| Assalito da vna spauentosa Hidra si fugge                    |                    |
| Cap 2.                                                       |                    |
|                                                              | fol.105            |
| Descriue ciò che vide nella tomba di Platone, oltre vn       |                    |
| mide.                                                        | Cap.3.fol.107      |
| Segue à narrare la espositione della sodetta Piramide.       | Cap.4.fol.109      |
| Peruenne alla tomba dell'ara del nume di Hermete.            | Cap.5. fol. 110    |
| Lasciata la tomba ascende per vna scala sopra vn monte       | , oue ritroua vna  |
| Sfinge.                                                      | Cap.6.fol.111      |
| La Sfinge si attrista per tale resolutione:poi esso peruenno | e ad pna fabrica:  |
|                                                              |                    |
| tura, nel cui mezzo era vno albero.                          | Cap.7. fol.113     |
| Descriue come era lo albero piantato nel mezzo de            |                    |
| Cap. 8.                                                      | fol.115            |
| Lasciano quello loco, & peruengono sopra vn monte, o         | ue trouano vna     |
| chiusa porta.                                                | Cap.9. fol. 118    |
| Segue à descriuere ciò che vide in quello marai              | uiglioso arco.     |
| Cap.10.                                                      | fol.119            |
| La Donzella dichiara la figurata espositione.                | Cap. 11. fol. 122  |
| La Donzella dà alcuni essempi sapra le cose narrate.         |                    |
|                                                              | Cap. 12.f. 124     |
| Si ferma per considerare il tremendo ponte di Arnaldo,       |                    |
| Cap.13.                                                      | fol. 126           |
| Ritroua vna tomba, oue vide molte isculte fauole sigu        |                    |
| peruenne ad vna Isoletta.                                    | Cap. 14. fol. 127  |
| vide vn Piedestale, alquale auicinatosi legge vn mott        | o d'vn Dracone.    |
| Cap.15.                                                      | fol. 129           |
| Descriue la fabricatione della Nauicella venuta da           |                    |
|                                                              |                    |
| Cap 16.                                                      | fol. 132           |
| Entrato in quel loco vide vn portico con colonne de v        |                    |
| certe statue.                                                | Cap. 17. fol. 133  |
| Narra i nomi delle statue, & de libri, & opere che con       | teniuano in quelli |
|                                                              | per                |

# DE CAPITOLI.

| per Alfabeto.                                                       | Cap. 18 fol. 135  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Segli rappresenta la Donzella, dalla quale vien confor              | rtato, & passando |
| per vnaspelonca peruengono ad vna fabricatura.                      | Cap.19.fol.144    |
| Il mostro instato dalla Donzella, disse molte parole                |                   |
| Cap.20.                                                             | fol.147           |
| La Donzella narra la qualità del Mostro, & delli oui si             |                   |
| Saliscono sopra vn'altro monte, oue trouorono vno                   |                   |
| Cap.22.                                                             | fol.149           |
| Narra come erano le Donne, & due figliuoli, poi ritro               | Cap.23 fel.150    |
| nicchia.<br>Il Conte con parabola d'un fonte, figura la pratica del | diving magisteria |
| Cap.24.                                                             | fol.153           |
| Il conte comincia la parabola della filosofale opra.                | Cap. 25. fol. 154 |
| Segue il Conte dir la parabola ponendo il Re per la ma              |                   |

# IL FINE

# CAPITOLI DEL PRIMO LIBRO DEL ROSARIO

DE FILOSOFI.



## CAPITOLI DEL SECONDO LIBRO DEL ROSARIO

DE FILOSOFI.

| (                                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Del gouerno del lapis. In che modo si purifichi il Mercurio. Della inhumatione del lapis. | Fisico. Cap. I.f. 185 |
| Del gouerno del lapis.                                                                    | Cap. 2. fol. 186      |
| In che modo si purifichi il Mercurio.                                                     | Cap.3. fol. 186       |
| Della inhumatione del lapis.                                                              | Cap. 4 fol. 188       |
| Della recapitulatione del primo gouerno.                                                  | Cap. 5. fol. 188      |
| Del secondo gouerno che è lanarlo.                                                        | Cap.6.f.189           |
| Della divisione del lapis per li quattro Elementi.                                        | Cap. 7. fol. 189      |
| Dellauare l'acqua.                                                                        | Cap. 8. fol. 190      |
| Del lauare l'aere.                                                                        | Cap.9.fol.190         |
| In che modo si caua l'oglio da ogni cosa.                                                 | Cap. 10. fol. 191     |
| Qual differenza sia fra l'acqua, & l'oglio.                                               | Cap.11.f.192          |
| Del lauare il fuoco, & la terra.                                                          | Cap. 12. fol. 192     |
| Della causa del lauare secondo Platone.                                                   | Cap. 13. fol. 193     |
| Del terzo gouerno, che è ridurre.                                                         | Cap. 14. fol. 193     |
| Del modo di ridurre l'acqua sopra la terra.                                               | Cap. 15. fol. 194     |
|                                                                                           | Del                   |

## DE CAPITOLI.

| Del modo di sublimare, & imbianchire la terra.           | Cap .16.f.195     |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| In che modo il solfo bianco si faccia rosso.             | Cap. 17. fol. 196 |
| Della recapitulatione del terzo gouerno.                 | Cap. 18. fol. 196 |
| Del quarto gouerno, che è fissare, & che il fermento b   |                   |
| rio à fissare.                                           | Cap. 19. fol. 197 |
| Che il peso del fermento deue eccedere il peso del solfe |                   |
| le.                                                      | Cap.20.fol.198    |
| Quali siano le viilità de Magisterij.                    | Cap. 21. fol. 199 |
| In che modo douemo seruare la quantità di ciascuno.      | Cap. 22 fol. 200  |
| In che modo si debbono correggere gli elementi, & in     |                   |
| la fissione della medicina.                              | Cap. 23. fol. 200 |
| Dell'offeruare i pesi nella fissione.                    | Cap. 24. fol. 202 |
| Della fissione dell'Elexir nella compositione al bianco. | Cap.25.fol.204    |
| Del ridurre l'aere sopra l'elexir bianco.                | Cap. 26. fol. 205 |
| Della iteratione dell'elexir bianco.                     | Cap. 27. fol. 205 |
| Della compositione dell'elexir rosso.                    | Cap.28. fol.206   |
| Della multiplicatione delle medicine.                    | Cap. 29. fol. 207 |
| In che modo s'intende farfi la folutione, & la s         |                   |
| Cap.30.                                                  | fol. 208          |
| Del modo di fare la proiettione.                         | Cap.31.fol.208    |
| Della recapitulatione di tutto il manifiera              | Can 22 fol 200    |



# CAPITOLI DEL LIBRO

# CHIAMATO NOVO

L V M E.

# Proemio.

| RATTATO nel quale nomina il la                                                                                      | apis de filosophi.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cap. 1.                                                                                                             | fol.211               |
| Seguita la mondificatione del lapis inanz                                                                           |                       |
|                                                                                                                     | Cap. 2. fol 212       |
| Seguita la decottione del primo grado fino alla bianch                                                              |                       |
| Del grado del fusco, quando si vedrà la negrezza.                                                                   |                       |
| Seguita la decottione del fecondo grado, fino alla roffe<br>Seguita la decottione del terzo grado fino alla calcina |                       |
| Seguita la calcinatione, nella quale si abbraccia, l'vl                                                             |                       |
| re, & all'hora il spirito è fatto veramente corpo pe                                                                |                       |
| fugitiuo fugiente.                                                                                                  | Cap.7.fol.217         |
| Seguita la cenere fatta fusibile con la calcinatione,                                                               | & il lapis iterabile, |
| ilquale èl'elexir compito.                                                                                          | Cap. 8 fol. 218       |
| Conclusione di tutta la Epistola.                                                                                   | Cap.9.fol.219         |
| Libro chiamato Magisterio & allegrezza.                                                                             | - fol.220             |
| Epistola dell'autore al Re di Napoli.                                                                               | fol.229               |

IL FINE.



DELLA

# TRASMVTATIONE METALICA, DETTA SOFISTICA;

## SOGNO PRIMO:



ARGOMENTO.

RENETICHE pazzie vane chimere,
Sogno d'vn'ebbro, pensier falsi,
e tristi,

Ladre invention, lontane dal douere,
Son speranze salaci d'Alchimisti:
Gettar il proprio, per douer hauere,
Con dislegno di far de ricchi acquisti,
Fa ch'i meschini insieme tutti vniti,
Son dimostrati per pazzi salliti.

All'Autore apparue vna Donzella significata per l'arte. Perde quella & ritroua due porte. Cap. 1.



R. A la bella, & diletteuole stagione, che gl'ameni colli si ritrouauano di nouelle herbe vestiti; Euro dolcemente spirando moueua i teneri ramuscelli de gl'Alberi; il saetante orione tanto lacrimoso cessaua di seguir l'ornato humero Taurino delle sette sorelle con veloce corso all'oriente nostro; Piroo, & Eoo anchora non si dimostraua à dipingere i licossi carri della sorella con vermiglie rose; & la solicita Lachesi con il suo solito of-

ficio non anche steso haueua il filo vitale per otto lustri della età mia, Quando che io mosso dal desiderio di sapere, il quale naturalmente all'huomo è dato, non poteua ritenermi di non abbracciar la scienza vera imitatrice di natura, la quale è potentissima di tramutare i saui in Stolti, i ricchi in poueri, & i poueri in disperati mendichi, per effer l'aspetto suo tanto vago, & lusingheuole: Per ilche giacendo nel letto, andaua considerando i profondi secreti di natura, & doppò vna matura consideratione, come huomo che doppò le lunghe fatiche stanco vien al riposo, da vn dolce sonno fui oppresso, & dormendo mi apparue Una bellissima Donzella di bianchi, & preciosi panni vestita, alla quale doppò Un conueneuole saluto dimandai il nome suo. Ella sorridendo rispose, per horanon lo saprai; Perche quantung; sia da moltissimi ricercata, pare però che odioso sia il nome mio, Ma bene saprai ch'io son datal fortuna codotta, che con quelli ch'io habito son odiata, maledetta, & vituperata, & da chi non mi conosce ricercata, & bramata; matristo veramente è colui, che in me spera, se prima non è amaestrato di quanto si estendono i termini delle operationi mie; Per oche di subito restatalmente accecato, che più non conoscendomi và a modo di Stordito vagando con la sorella mia bastarda, ch'è quasi a me simile, ma con parole più intelligenti, e lusingheuoli: & poi soggionse; Che vai contanta ansietà ricercando? alla quale io risposi, solo conoscer te coni tuoi rari, & soppremi magisterij; Et ella, Il desiderio tno è molto grande; ma sappi che io per dimostrarmi a rarissimi son da molti notata fantasma, sogno, visione, pazzia, & frenesia, & cosi vengo essere dottata ditanti nomi, & epiteti, che ditanti non trattò il Testore nell'opra sua. Di questo è stata potentissima cagione la miatrista sorella, percioche con le sue chimere, fauole, coloramenti, & false proferte, và promettendo più in detti, che attendendo in fatti. Hor più oltre faprai che chi non conosce me, meno conosce il magisterio mio precioso, e mirabile; Ilquale dal sommo Iddio è dato, & da esso tolto, però dicess. Devs cvi vvlt largitvr, et svbtrahit. Si che se tu desideri di conoscermi, ti conuiene seguirmi

per questa lunga via, oue infiniti altri vanno.

Inuiata la Donzella in camino, non potei tener gl'occhi tanto fermi in lei, (che fortemente caminaua) che fra tanta gente non la perdesse : Per il che come afflitto peregrino per la smarrita mia guida, andaua vagando per la turba, nella quale hauendo io conosciuto vn mio singolare amico, & dimandatogli della Donzella, la quale per auanti con impeto caminaua, mi rispose hauerla veduta passare in fretta con vno amico mio, & per li segni datili era quella ch'io ricercaua. Onde vinto dalla fatica per il lungo viaggio, alquanto mi affirmai sotto vn' Albero, oue spiraua vn soaue venticello', & per le folte frondi era difeso da i caldi solari raggi. In questo loco essendo da molti amici veduto, alcuni di loro mi confortauano seguir il cominciato viaggio, altri per il contrario mi persuadeuano ; pur hauendo i spirti ripresi alquanto, seguitai la via, nella quale mai ritrouar potei, chi notitia dar mi sapesse della mia perduta guida; Et all'hora compresi il detto della Donzella effer vero, che da pochi era conosciuta, ben che da molti ricercata. Pur seguendo il mio viaggio gionsi ad Un corrente, & chiaro riuo, ilquale co'l mormorio faceua vna tale sonorità, che inuitaua i dispersi peregrini ad iui fermarsi per rinfrescare le asciutte labbra. Iui fermato, non considerando io la sua proprietà, che era non solo di lasciare i viandanti come insensati: ma di riuogliere i forestieri dal lungo viaggio, m'inchinai a pigliarne, & buona certo fù la sorte mia, che puoca ne beuei, essendo stato prima fatto presago della occulta proprietà sua, per vn certo subito tremore, & sbattimento di cuore nontio di qualche male. Hauendo poscia considerato, anzi fatto deliberatione, di andar più oltre, & preso il camino, peruenni ad vn sasoso loco, oue erano si altissimi monti, che pareuano che toccassero il Cielo, o poi ad vna precipitosa montagna di vaghezza priua, alle cuiradici vidi due grandissime porte ouero entrate riccamente fabricatc: iui peruenuto, & fermato il passo, vidi che fra esse porte sorgeua il fonte vera origine del prenarrato riuo, sopra il quale era vna pietra di fino Iaspide con questo motto. FONS ARIDAE SITIS HYMANAE. Onde per questo detto compresi che questo era il fonte della pestifera auaritia, il quale men satia chi piu ne beue.

Come era la destra porta nella quale pochissimi, & cosi la sinistra done moltissimi entravano. Cap. 2.

VESTE porte, per quello che potei comprendere, stauano à peregrini aperte: La destra dellequaliera fabricata di marauigliosa architettura, con due colonne di finissimo oro, ch'haueua i suoi piedestali di finissimo argento, sopra i quali con orientali rubini si mostrauano folpite queste lettere. AD TENEBROSAM LVCEM.

Queste colonne sosteneuano i suoi Capitelli di argento; sopra i quali era. vna bellissima Corniola, la quale faceua l'artificio ornato di architraue fregio, & cornice, & con vn bellissimo frontispicio acuto. L'arco più interiore della porta era tutto argentino, nella cui sommità stauan appesi grossissimi smeraldi, compartiti à modo di fogliatura mosaica. Sepra il frontispicio vidi Una bellissima figura virile, di splendido oro, con toga filosofale ornata. Questa in aspetto dimostraua gravità, & maestà, oltre che con la destra mano teneua il tempo, & con la sinistra vna serpe; Nel fregio corniolo, vidi con orientali perle fabricate, queste figure hieroglifice, cioè vna nottola sopra vn'asta; vn'antica celata con vn capo di cane cristata; vn nudo capo di bue con due rami di minute foglie infasciati alle corna; & vna lucerna. Lequalifigure (esclusii minuti ramicelli, i quali non poteua comprendere se sussero di Abete, Pino, Sabino, ò di Cipresso) interpretai che volessero dinotare. La sapienza, & pacienza è l'ornamento, custodia, & protettione della vita. Chi veduto hauesse l'oscurissimo baratro infernale non men giudicato hauria l'introito di questa porta tenebrosa, per esser principio d'vn'oscura & lunga spelonça; la consideratione della quale mol to miapportaua terrore, percioche vedeuala essere da pochissimi vsata, la qual cosa piu crescer mi faceua spauento, onde non ben considerando quello Hieroglifico detto con quell'altre parole delli piedestali riuolsi i passi ver so l'altra porta.

All'altra porta gionto vidi essa ornata di marauiglioso artificio, condue altre colonne auanti di aureata opra, lequali sosteneuano vn'architraue fregio, & cornice de vna verde pietra, l'arco di essa era di sossilica compositione, che pareua sino argento. Sopra la verde cornice era vn rotondo frontispicio, il quale sonsteneua vna grande sigura feminile di puro, & trasparento vetro artificio samente satta, & cò determinati colori tralineata: Questa teneua nella destra vna luga vergella; la quale per essermi alquato lontana non potei sar sermo giudicio se susse di puro oro, d pur solamente in apparentia. I picdestali che erano di corallo, rendeuano non poca magni-

ficenza

fivenza all'opra, ne i quali erano questo detto. FINIS ACTA PROBAT.

Queste parole erano fatte di rileuo con certe risplendenti pietre, che ogn'vno hauria giudicato fussero finissimi diamanti, se non che fatto io vicino,
& ben consideratole per alcuni loro segni giudicai sussero zasiri ò topazzi
per arte fatti cosi in vista, & beltà quasi pari à gl'orientali diamanti.

Nel fregio sudetto erano queste hieroglisice sigure fabricate con splendenti
berilli. Prima era vn pesce, poi vna mano sinistra chiusa; poi vna pecora;
vna maritima locusta; vna restessa canna; vn piede; & vn pipistrello; le
quali cose cosi magnisicamente vedendo fabricate, doppò vna longa consideratione interpretai volessero così dimostrare; la ignoranza, et la peruersa
auaritia e stoltezza seditione & calamitoso sine dell'huomo pazzarello.

Tanta era la marauigliosa architettura di queste due porte da peritissimo maestro fabricate, che hauria fatto stupir no che inuaghir Apollodoro, Nicone, Democrate, Esisone, & ciascun'altro peritissimo architetto, & pochi iui perueniuano, che sapessero dare interpretatione alla hieroglifica fabricatura; Delle quali sigure si può vedere, e prendere qualche scintilla d'interpretatione, per doue conduce quelle entrate, cioè, che per la destrapassando per vna lunga oscurità si peruiene ad vna chiara luce, & però il motto vien ciò dimostrado dicedo ADTENEBROSAM LVCEM. Per l'altra cioè per la sinistra caminado per vn chiaro viaggio, si arriua in tenebre non considerate della disperatione, & però non senza proposito ne i piedestali vi è isculto questo significato. FINIS ACTA PROBAT.

L'Autore entrato per la finistra porta vi si rapresenta vn'altra Donzella & troi a il fonte di Mida. Cap. 3.

ON come prudente considerado i detti Hieroglifici, anzi qual stolto, & ignorante, inuiato da molti che nella sini-stra porta entrauano, con vn'animo consolato, & giocondo, mi lasciai vincere dalle mellistue, & lusingheuoli parole d'vn amico mio, il quale fattomi buon animo, esso en trò nella adescante porta, & io à seguirlo non fui lento.

Appe sa passato sui cento passi auanti per la frequentata via, che alzando gl'occhi vidi verso me venire vna vaga Donzella, laquale fattasi à me vicir a, vidi che era guarnita de vn'habito, del quale conoscer no poteua il suo determinato colore, per esser di molti colori contesto, la qual tanto mi trauagliauagl'occhi che sissamente mirar non poteua il meraniglioso artificio. Questa Donzella venne verso me con aspetto non men dell'altra bel-

lo,

lo, ma con più amoreuole inuito, & di tale lusingheuole, & feminile decoro che haurebbe inuaghito Aiace, Alessandro, Hipparco, Clodio, Q. Flaminio, Palemone, Filippo Macedonico; & ciascun che habbia seguito il libidinoso furiar di Commodo, & Calligula Imperatori, & la lasciua pazzia di Hieldorico Re di Francia, & V gutio Prencipe Fiorentino. Oltra di ciò tali erano le sue larghe proferte, che captiuo saria restato Lotario, Teodo sio, Michel Curoplate Imperatori, i quali tanto hebbero in dispreggio le richezze che ogn'altra cosa per vile che si suse piu desiderauano, & altri simili sarebbeno riuolti alle supreme proferte, non che io che da lei fui cosi largamente inuitato à mostrarmi il suo spacioso Regno, & farmi piu di riochezze abbondante che non fu Pythio, Bitinio, Scilla, Narcifo, & M. Crasso, la qual cosa non poco mi piacque, tanto per la liberale proferta, per l'amorcuoli parole, & per il mellifluo inuito, quanto per la breuità del tempo, & commodità del luogo: onde per la poca perdita, & grandissimo vtile che conseguir n'haurei potuto di questo viaggio: mi disposi di voler seguir questo cosi fertile, & ameno camino.

Riuolto il passo per la frequentata, & spaciosa via per la quale infinita gente caminaua, gionsi sopra vn'ameno, & florido colle, per il quale scorreua vn dolce riuo, che con soaue mormorio inuitaua i stanchi peregrini à pre der riposo. Onde io mosso dalla amenità del luogo, mi posi sotto l'ombra de frondosi mirthi, oue stando prostrato sentiua armoniosi augeletti che dolcemente cantando empiuano il luogo di soaue melodia:Poi d'indi à vn pez zo riuolti gl'occhi, & vedendo da lungi al profondo del colle vna corrente acqua, mi crebbe difio d'indi leuarmi, & discendere verso quel luogo, onde come curioso, & non stanco viandante volgendo i frequenti passitra via, ritrouai vn alto piedestale, oue firmato per considerarlo, perche era di finissimo marmo, vidi in due lati d'esso isculti inomi de molti autori, quali banno trattato della sofissica trasmutatione metallita, d'iquali notando il

Don Timoteo Roscelli.

La Signora Isabella cortese. Oceano à Arsenale d'Abbate Ab- Specchio di bianchir il rame. bati.

Don Alessio Piamontese. Leonardo Fiorauanti Bologn. Vannocio Beringutio. Pietro Chirzin Mocher Tedesco. Ars vera ad sofisticandas lapides

omnes.

nome sopra vna mia peliza, iui alquanto mi firmai contal ordine cauadoli. Fonte di 300. congelationi merc.

Trattato delle Tinture solari.

Trattati due delle Lunarie di colombo Stenchighet vienense & è

colorito.

L'incognito delle fissationi Lunarie. Trattato delle preparationi sofistiche. Chiaue per purificar i metalli. Gio. Marinel. sotto nome del Falopia.

Giunto

Giunto al profondo del colle, vidi vna altissima piramide, situata sopra vna grossa base di porfido di otto facciate, al piè dellaquale sorgena vn'amenissimo fonte, la qual piramide era di finissimo marmo macchiato, & sopra haueua vna grade figura di Re, il cui nome saper no haurei potuto, se no che per esser quella co l'orecchie lunghe, compresi che fosse del Re Mida, & perche anche teneua con la destra mano vn pane convertito in oro, & con la sinistra vna tazza pur di oro, & eraui sopra scolpito questo motto; AVRVM SITISTI, AVRVM BIBE. Questa alta piramide era situata com'è detto sopra vn grande porfido con buona arte fabricato, circa il quale si vedeua la fauolosa historia di esso Rè compartita in sette parti, & nella ottaua d'essa base verso il fonte erano imprese alcune parole di esso Mida, che dimostrauano, che da questo fonte si prendesse la cognitione della adescante Donzella, & del magisterio suo. Tale era la frequentia. della gente, che incredibile quasi parrebbe à chi non l'hauesse veduta; Nella quale erano Re, Duchi, Marchesi, Prencipi, Conti, Cauallieri, Signori, & Magnati, & di ogni qualità cosi huomini come donne, che frequentauano quelli lochi: Nella qual turba conobbi alcuni compatriotti, & amici miei che concorreuano tutti à questo fonte : perilche alle fiate si vedeua essa figura diuenire in aspetto melanconica, per timore che la tumultuosa gente non lasciasse il fonte arido, & secco. Hauendo io alquanto gustato di quest'acqua, cominciai in modo filosofare, ch'andaua considerando con che arte, ò con qual modo si potesse imitare, la natura, & tramutar filosoficamente Una natura in vn'altra, & tra me discorrendo la principal materia d'i Metalli, ritrouai essere vna acqua coagulata, & arida simile all'-Argentouiuo dal vulgo nomato Mercurio. Sopra questa imaginatione mi firmai alquanto & doppò come quello che nelli suoi propositi mai ferma il giuditio suo, & và ricercando le varie openioni del vulgo, presi ardire di seguire, il destinato viaggio. Et più oltre vedendo tanto amplo il merauiglioso paese della falsa Donzella, più oltre anchor io proposi seguire la frequentata via, nella quale continui pensieri, & varij fabricamenti an-. dando auanti mi assaliuano, in modo che non sapeua risoluermi, se douesse seguire, ò pur ritornarmi à dietro. Et il detto piede stale di Mida era nella ottaua parte con queste parole insculto.



L'Autore volendo ritornare a dietro fu da la falsa Donzella essortato seguire piu auanti. Cap. 4.

I A non potendo tollerare il lungo viaggio, deliberat di non andar piu oltra, ma posto à sedermi, ecco vidi la lusingante Donzella verso me venire con vn benigno aspetto, e gionta oue io era, cominciò con tali parole essortarmi: Perche ti ralenti Peregrino dal comin ciato viaggio tuo ? poi che quasi sei giunto appresso al

grande nostro paese, nel quale veder potrai il magisterio mio? Et io à lei risposi : Donzella parmi che l'animo mio si faccia presago di qualche male; perche il spanentato cuore mi và tuttania battendo dirottamente; Ilche intendendo la Donzella con benigne parole di nuouo confortandomi disse . Peregrino mio afflitto, lascia da canto questi tuoi affanni, tutti questistrani pensieri lasciali à dietro, & seguita il principiato viaggio, perche giuroti da leale Donzella, che tu sarai, come molti altri sono, de secreti nostri apieno instrutto, & non riguardar à certi huomini che con interno ramarico ne ritornano; perche la ignoranza loro, ne è stata principal cagione, che non bauendo al fonte di Mida osseruato il precetto, restano smemorati. Ma tu che con disio vai ricercando di sapere i secreti nostri lietamente lieuati, & seguita allegramente piu auanti . A questo benigno ricordo della Donzella riuolsi i passi per la tumultuosa via per doue caminando mi trouai vestito con manto lungo à guisa di toga filosofale. Il che pensando paruemi che mi pronosticasse qualche bene, & accrescer mi sece il disio di andar più oltra. Peruenuto in tanto in vn verdeggiante, & amplo prato (nel quale terminaua la principiata via) restai tutto marauigliato, & confuso; per le moltissime herbe che quà, & là vedeua ornate d'odorosi fiori. Questa amena prateria era guardata dall'orien te, & dall'occidente da due alti, & precipitosi monti, la sommità d'i qua-: li pareuami quella del monte olimpo, se le herbe (che di moltissime sorti v'erano) fussero state da Plinio, da Macer, da Dioscoride, & dal diuino Matheoli vedute, non haurebbon contanta loro deviagine ricercato tan ti lochi, per descriuere le diuerse sorti de semplici. Et vedeua per questo prato molti huomini, i quali (vinti dalle lor frenetiche persuasioni) anda-· uano ricercando fra l'herbette chi il Martagon, & la serpentina, chi la pre ciosa borissa & sferacauallo, chi la virtuosa faba Lunaria, con la Mercuriale, chi il venenoso Napello, la Dentaria, & il dente cauallino, chi la desiata lunaria maggiore, minore, & quella del grapolo, altri la desiderata solina, la argentina, & la stellaria, & Tora, & chi vno, & chi vn'altro seplice: in modo che questi insensati simpliciotti mai si vedeuano stanchi

stanchi d'adare ogn'uno à sua voglia ricercando alcuno raro semplice, co'l quale peruenir potessero all'insatiabile artificio della loro imaginata tramutatione del volante corpo mercuriale. Di questi hauendomi per lungo pezzo deriso, & vedendo anco ch'essi andauano vagando per il lungo prato, solamente per dar alla loro afflitta mente qualche riposo, non pensai più oltre circa loro, perche già per auanti stabilito haueua, che dalla sola seminatione filosofica, & non dalla pazza inventione sofistica, si raccoglieua il fruttifero, & precioso Tesoro; Ma riuoltomi almio camino, & discorrendo per il spacioso prato per veder le chiribizate inuentioni di questo paese, peruenni ad vna non molto tenebrofa, ma lunga spelonca, per la quale caminauano molti, oue entrato con la tumultuosa gente, andaua considerando, & reiterando nella memoria, le marauigliose speculationi per auanti vedute, in tanto che vscendo della opaca spelonca, entrai in vna tranquilla via, la quale essendo coperta dalle folte frondi de gl'ameni arboscelli, daua vn felice viaggio à gl'erranti peregrini. Questa si espedita via mi conduße in vn loco d'vn gran villaggio, preparato à modo d'vna gran fera, d mercato.

Tra via ritroua prima vn laghetto, nel cui mezzo era la statua di Mercurio senza piedi, & senza mani circondata da infiinite canne, & poi vn villaggio. Cap. 5.

VANE Virilen Questa ( all'ale po la figura

VANDO ch'io passai al sodetto lago, vidi vna figura
Virile nuda, di puro alabastro, & di smisurata altezza:
Questa (quantunque senza piedi, & membro genitale)
all'ale però del capello, & per il caduceo, conobbi ch'era
la figura di Mercurio, la quale staua con la faccia, & con
le manileuate verso il Cielo: Questa marauigliosa statua

era situata sopra vn proportionato quadramento d'vna ben ornata pietra la quale da quattro parti con grossi cannoni mandado vna stillante acqua, faccua vn picciolo laghetto; Quiui non poca marauiglia si prendeua, non tanto del stagno, che era circondato di muri con vna larga via attorno, quanto del mormorio causato dalla moltitudine delle canne, iui dentro à modo d'vna seluetta da natura produtte, lequali inalzandosi quasi à i genocchi della sigura, & mosse da venticello, fra loro faceuano vna suonorità tale, che quasi dimostraua all'ossuscato tuono così dicessero. Q v o viato R iter, tv avaritia demens?

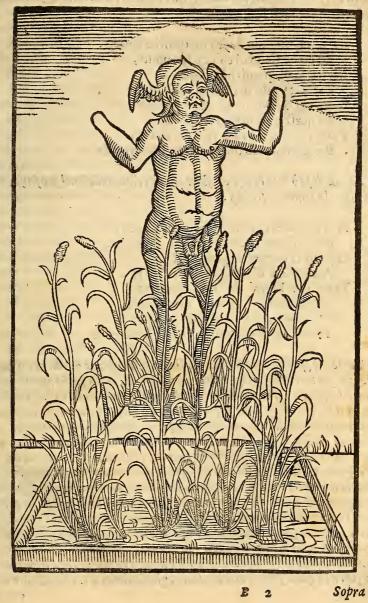

Sopra ciascuno cannone per doue vsciua l'acqua, erano due zifferati versi cioè otto in tutto, & sono questi.

Li L co xuttzdu deddi on qoifli o auddo;
Lu co rifmzdu ol tif lieu tpomufu;
Ihfoco fu oldunndi hicufuddo
Zntpomoedo fu olquloi u fzhufu;
Rzdu hef xeilo cio ciedfo tileuddo
So qezfzqlzf; ficudo hef ezhufu
Tpunz ehufzlaz ezlz tpu co doulu;
Rz tpu huffudu on dumhi un hfihfoi xulu.

I quali doppò vna lunga consideratione, riducendoli nel suo senso, trouai essere la sequente stanza.

Non vi beccate tutt' il giorno i zetti,
Ne vi formate in cor noue chimere,
O priui d'intelletto poueretti
Alchimisti d'ingegno, e di sapere.
Fatte pur buoni voi vostri concetti
Di guadagnar, douere pur vedere,
Che la speranza vana che vi tiene,
Fa che perdete'l tempo, e'l proprio bene.

Tutto ciò (per quanto poteua giudicare) dimostraua quello che il lungo viaggio prometteua à gl'ignoranti peregrini: Et certo pochi per iui passauano, che si fermassero à considerare, si l'astuta inuentione della figura, come i versi, & il resto della fabricatura, ma furiosamente oltra passando. andauano al loro statuito loco senza sapere il suo significato. Onde io considerado la figura essere senza il membro genitale, giudicai per essere Mer curio segno di concordia signor del cuore et del partare, et dominatore del la ragione, & della verità, che fusse per il contrario vna privata virtù del mercuriale decoro, vn vano segno di concordia, vn vano signor de cuori, et de sermoni, & nume d'vna stolta ragione, et d'vna dilusa verità. Et perche anco la detta figura era senza piedi, & circondata, & percossa, dalle sudette canne, la giudicai significare operatione senza fine, conquassata dalle vanità, o dalle mondane fauole, o tra me ste so in oltre discorrendo più minutamente l'artificioso loco, riuolsi l'intelletto mio in altra significatione sopra la quale fermatomi alquanto, giudicai non altro significare ch'il culto

culto del gran villaggio fusse vn certo loro stroppiato Mercurio, ma non quello che tanto celebrò il diuino Hermete: perche di questo non s'è potuto mai trouare Architetto, ò altro perito maestro c'habbia possuto fornir la principiata figura, lasciata senza piedi, & membro genitale, & così rusticamente isculta, Et que sti tali argomenti io cauaua dalla dimostratione

delli zifferati versi. Lasciai questo luogo, & andai più inanti, non con animo d'inuaghirmi tutto di questo sito, che à dietro tornar non potessi, quanto per veder à qua ta pazzia si lascia l'ingordo vulgo trasportare nel Sterile paese della lusingante Donzella, la quale và aducendo in parole, quello che in fatti non doueria al suo decoro mancare. Entrato nel sodetto villaggio, & seguendo la stolta turba per intricate vie, vidi molti andar fra quelle dispersi. Più dentro caminado peruenni in vna grandissima piazza circondata de vilissimi tugurij, et ricettacoli, nei quali si vedeuano moltissimi lochi di va rie mercantie alchimistice pieni, la doue gl'afflitti peregriui per dar qualche ristoro al suo debile intelletto, andauano prendendo quello che più alle loro peruerse voglie aggradiua. Nel mezzo della piazza vidi vna gran pietra di proportionata grandezza, & di quadrata forma, senza architettura alcunafabricata, sopra la quale era vn porco, & vno Elefante, il quale pareua che di timore volesse fuggire il furioso porco. Queste cose mi diedero non poco da pensare, & massime considerando questa fabricatione, della quale da pochi era inteso il suo sententioso significato, ma iui fir matomi, o fatta vna consideratione, compresi questo essere vna dimostratione Hieroglifica, la quale giudicai non fignificare altro, che vna vana elo quenza, con cio sia che il porco per se, appresso Hieroglifici, significa cauil loso sofista, & vano cianciatore. Et questo poteua io adung; fermamente tenere che fusse il grande villaggio della eloquenza.

Dimostrasi ciò che faceuano li peregrini in quello villaggio, & trattasi d'vn altro loco. Cap. o.

N questo luogo ogn'vno à sua voglia, et capricio vedeuasti incaparrare varie, & fantastiche materie, & beati chi procedeuano più secretamente per hauer appresso di se quello che più desiderauano; oue molti di essi pensando co chiribizate compessitioni di poter troncare l'ale alla volante Aquila, & ridurla in purissimo, anzi naturalis-

simo corpo Appollinare, andauano per il grande villaggio ricercando chi l'olio del Talco, del vitriolo, del solfo, del sal commune, & de tutti i sali,si naturali come arteficiali; chi il sale de Metalli, & de mezzi minerali, & chi suchi, terre, menstrui, sterchi varij, & diuerse ossa. Trascorso parte del gran loco peruenni oue alcuni, anzi molti peregrini, ridotti in vna risibile pazzia, & infermi d'una loro malenconica filosofia, andauano comperando certe gumme, & allumi, & altre simili cose, pensandosi con l'acrità, asperità, ò tenacità, di ritenere quello spirante sue mercurio, & purgarlo

d'ogni sua ira, & sdegno. Stando nella dilettosa conuersatione di quelli erranti peregrini, mi creb be l'animo di oltre andare al principiato camino. Onde riuolti i passi fuori del Stolto villaggio, & seguendo la inspiritata gente per una alta, & Spatiofa via, gionsi appresso d'un dirupato casteluzzo, con molte, & diuerse torrette fabricato: La doue con la vista per lungi hauuta considerando il luogo esteriormente, mi crebbe vn supremo desio ditrascorrerlo più minutamente; Cosi seguendo per le frequentate vie, non poteua ritenermi dalle risa, massime vedendo con quanta continoua fatica, spesa, & tempo, andaua la pazza gente solicitando con la sua ingordigia, di voler con le varie loro raccolte herbe; con i suchi,oglij, alumi,ò simili materie, di leuar l'ale al volante falcone. Ma quanti, & quanti poi vi restano con le mani piene di vento, pensandosi con le loro chimere, per fermo di hauere il loro intento? Eranui anchor altri capriciosi, i quali con loro artesiciati vasi, forni, castelli, rigistratori, & con altre frenetiche inuentioni (più inuaghiti de gl'altri) pensauano di essaltare il volante augello pari al suo maggior fratello, & figliuolo; hauendolo già prima diposto della sua naturale ira. Alla prima vista che entrai in questo luogo, haurei pensato di certo che iui fusse il gran collegio di chirurgi, & di spetiali, per le tante materie, si naturali, come arteficiali, che iui erano, se non hauesse visto

certe loro capriciose compositioni, senza ordine, pesi, & fuori
d'ogni termine della dotta chirurgia; ma con sola loro
inuaghita frenesia composte, lequali cose
di fastidio mi constrinsero passare più oltra senza
veder il fine
dell'opra
loro.

Ritroua yn rapido fiume, il quale passato, arriua à certe capanne, oue era la figura d'yn'Asino. Cap. 7.

AVENDO trascorso quello Castelluzzo, & vedutamolta gente, che vsciua tutta afflitta, pensosa, & trista, con faccia malenconica, & quasi come dispersa, per le loro non adempite voglie, presi il camino per vnas sassosa via, nella quale caminando vedeua infiniti, i quali andauano tra loro freneticando, con non incolpar

dell'error suo la falsa Donzella, ma il loro stolto pensiero; quelli dico chiribizando, & fra loro notomizando i loro caprici, io vdiua assaissime fauole, in modo che alcuni giudicauano, che il loro nimico siritrouasse solo nelle spelonche rinchiuso, & non palesemente conuersasse fra il vulgo: Con questi ridiculosi fabulamenti per la frequentata via, io oltre caminando gionsi ad vn corrente fiume, il quale passar conueneuami con artificioso porto, il che con poco terrore rendeua à gl'inesperti peregrini, i quali per la sua imaginata frenesia sperauano (se più oltra seguiuano) di ritrouar quello che non haueuano mai possuto ritrouare con spese, tempo, fatica, & pacienza; salito il porto passai l'impetuoso fiume, & entrai sopra vna ampla piazza, oue d'intorno si vedeuano alcune capanette fabricate di vergbe, & canne, & di forte lute interrazzate, nelle quali l'afflitta gente prendeua qualche ristoro. Nel mezzo della piazza era vna rotonda pietra de diametro di 12. passi alta sei; sopra d'essa vidi vn'aureata figura, la quale per quello che potei imaginare pensai che susse opra di Apuleo, ò di quello nostro moderno auttore,

qual tratta del suo asino d'oro. Questa figura sedendo nel mezo dellapietra, staua con le spalle apoggiate ad vn'alto cornocopia pieno de frutti, & fiori inutili, & sonando con certi ciffoletti; era circondata da giociose simie, le quali à

due à due faceuano vn ridiculoso ballo.



Attorno

Attorno quel rotondo sasso, erano molti canoncini di bellissimo otone con le loro spinette, da potersi chiudere, & aprire, da quelle usciuano uarie sorti de acque, & ogni acqua haucua la sua propria uirtù: in modo che alcuna era atta per troncare la fraternità de Diana, & Apolline; l'altra de inebriare il grande nontio delli Dei; l'altra per auenenare il padre d'Euandro; l'altra di corrompere l'ossa del bellissimo fanciullo, & della ca dida figliuola de Hiperione; l'altra d'inebriare la libidinosa figliuola del secondo Gioue; l'altra di far inspiritar il padre di Ascalapho padre di Plutone ; & altre con altre proprietà: ende chi ueduto hauesse la frequenza della insensata gente con furia correr alle desiderate acque, haueria giu dicato quiui essere il populo Israelitico corso à raccogliere la tanto da loro desiderata acqua, che ueniua dal percosso sasso Horeb, con la uerga del diuino Moife. V edendo il grande concor so dell'inuaghitto uulgo, che cosi paz zamente correua con diuersi uasi à prenderne, & con quelle de allegrezza ribambiti,partirsi,seguendo il già loro principiato uiaggio,non poteua fare che con questo trastullo non mi fermassi alquanto, non tanto per contemplare i Stolti peregrini, che ueniuano à questo luogo, quanto per trascorrere il significato della già ueduta figura , la quale doppò una Hieroglifica consideratione giudicai uoler dimostrare (secondo il stile antico de gl'Egitty) un piaceuole,& diletto so gioco, mosso da qualche pazzia. Oltra di ciò uedendo l'aureato Asino, seder appresso quel cornocopia, m'imaginai un'altro significato, però che i periti Egitti figurando un'asino, dimostrauano un cianciatore, un bugiardo, & un sofista, per il che non senza consideratione l'architetto, ò inuentore di questa si ben considerata machina fabricando questo aureato Asino con quello cornocopia, uoleua dimostrare que sto luogo essere della uana filosofia : perciò che il cornocopia pieno di fiori, & frutti inutili significaua una arte, ò una inuentione infruttuosa la qual cosami diede non poca marauiglia, massimamente uedendo come pazzamente uà la stolta gente uagando per queste piaggie, & non considerà prima questi artesici, per cauarne l'occulto significato loro:

Per vna ofcura via arriua ad vna felua, oue vide infiniti huomini per essa vagando & ritrouando la Donzella la conuince. Cap. 3.



ESIDERANDO il fine di questo inspiritato niaggio, & inuiandomi con la insensata turba, ritrouai una calligino sa uia, oue firmatomi cominciai à considerare chi potesse causare si densa oscuragine, la quale prinasse la frequentata uia quasi della desiderata luce. Vedendo poi che alcuna altra causa ritrouar non poteua, se non per

che essa via vedeua situata nel fondo di due altissimi monti, all'hora delibe rai inuiarmi con l'inspiritata gente one a pena per dodeci passi veder poteua auanti. Dato il desiderato fine à si oscuro viaggio gionsi ad vna folta selua, circondata da alte montagne, nelle quali erano infinite tombe, d spelonche, deue l'insensata turba soggiornaua. Appena entrato sui in quella selua per cento passa, che perdei (non sò à che modo) la principiata via, la onde non potendo ritrouare alcun calle, pensai che questa susse la horrenda selua di Cimitria della Eutria, che essendo senza via, ò sentiero pochi vi entrauano per timore di qualche futuro male; Et più oltra andaua io poi considerando che se questa per sorte suse stata la selua Ionia, visto vi haue rei Mopso disputare con calcas circa la prattica dell'indouinare. Con questa consideratione ogn'hor piu penetrando nella spauentosa sclua, mi trouai quasi nel mezzo di essa, oue poi trascorrendo per quelle piaggie siluestri hor in vna, & hor in vn'altra parte, peruenni in vn loco non frondoso, oue spesso m'incontraua hor in qualche pazzarello, il quale andaua come perso, & attonito per non poter ritrouare il vero fondamento della imaginatione sua; Et hor in qualche altro frenetico, il quale dicendo il padre d'Euandro non effer il proprio signore della loro Donzella,ma bastardo, andaua con il lanternino ricercando il vero signore, & herede della falsa Donzella; Alcuni altri di quelli insensati credendo essere in altra stirpe, che del sangue di Euandro pensauano ritrouarlo nella progenie di Plutone, & già molti sopra ciò faceuano suoi fermi propositi, per essere esse stirpi più nobili di quella di Euandro. Vedeua poimolti altri, i quali credendo estraber il volante nontio d'i Dei di gentili dalla prole di Nettuno per risanarlo del suo flusso, con certe loro frenetiche medicine, in modo che collocando frà i Dei delle genti con pari beltà, & valore del figliuolo d'Hirpione, ò della figliuola di Latona, potessero diuenire vn Creso, vn Sicheo, vn Tatio russo, ò vn'altro Luculo: Onde alla fine vedendosi dalle imaginationi loro delusi,ne andauano come storditi per la grande selua, ricercando l'estrema loro ruina. Onde ritrouandomi in questo spettacolo, spesso consideraua sopra que-Sti pazzi, & loro fine.

Fatto già debile, e stanco mi collocai sott'vn albero, oue sedendo sopra vn sasso vidi vna Donzella verso me venire, la quale auicinatosi, conobbi essere quella fauolosa, che per la folta selua andaua confortando i disperati peregrini; Questa salutatomi, en vedendomi conrisi hauerla risalutata, diuenne si arrosita in volto, che le sue tenere guancie pareuano finissimo scar latto; et doppò vn certo capriccio venutoli di scapigliarsi le bionde trezze, mosse queste parole. Hauendoti con le mie larghe proferte (delle quali fin'al presente non hai visto effetto alcuno) in questa selua condotto, Et ho-

raritrouandoti in tal termine, che poco facendoti stima di questo mio amplo paese, ne Vairidendo, & gl'ingredienti burlando, io mai non haurei possito tener il cor libero da qualche afslittione sintanto che non hauessi inte sa la causa di questo tuo riso, però ti prego à dirmi la cagione di tanto riso. Onde io: gentil Donzella non hauendo già fondato le attioni mie nelle tue lusingheuoli proferte (come hanno satto quelli che per di la vedi andare dispersi) ha fatto che ogni siata che mi soueniua ritrouare nella frequentata via qualche artisicio fantastico, non poteua d'indi partirmi, senza saper la sua occulta significatione; Onde poi hauendo compreso per il significato, dell'artisiciose Machine, à quanta penuria tu conduci con mellisue parole, & larghe proferte gl'inuaghiti buomini, notissima cagione mi su, di trapassare il rapido siume, & condurmi in questa selua oue per essa trascorrendo, non posso ritenermi dalle risa; percioche vedo con quanta pazzia si lasciano gli huomini vincere (mossi prima dalla ingordigia del mondano essaltarsi, & farsi grandi) non solamente d'andar suriosamente vagando per questo loco, simile ad vn chaos, ma iui starsene in continua sidanza, aspettando quello che mai alcuno ha possuto per lunga fatica, & spesa ritrouare.

La Donzella confusa, si parte, poi esso dietro ad vna vecchiuzza entra in vna spelonca, oue vide cose marauigliose. Cap. 9.

A LE fù il mio dire che la Donzella restando vinta, & confusa, ne men sapendo che rispondere, diuenne tutta smarrita, & pallida, & staua con i sereni occhi fissamente à mirarmi senza ponto parlare, quando vna afflitta voce, con lacrimosi accenti seceribombare l'Echo per le vicine cauerne; Per il che ella riuolse i passi verso la compassioneuole voce, Et io volendo sapere la cagio-

ne del lacrimoso pianto alquanto à lei distante, l'andaua seguendo. Gionta la Donzella à quel loco io mi retirai dentro vn concauo castagno, per il quale da vna certa sessura, vedeua vn disperato meschinello, essere confortato con lusinganti parole dalla falsa Donzella, la quale d'indi à vn poco presolo per mano, s'inuiò per la frondosa selua, per doue con continoue, & larghe proferte da quella fatte, essi caminauano, & io seguitandoli di passo per veder il fine dell'insensato pazzarello, peruennerò all'entrata d'vna oscura spelonca; doue essendo io vn poco lungi, vidi vna rozza, & molto disorme vecchiuzza, la quale con atto amicheuole di darli qualche

Suffra-

fuffragio', lo prese per la mano; Essendo poi la falsu Donzella d'indi partita, la rugosa Vecchiarella mosse i tardi passi dentro la lunga. Toscura spelonca, sopra la cui entrata erano isculte queste hieroglisice figure, cioè, vna ristretta mano, Una corona di cipresso, Ton altra di pino, vn gran suoco, Ton Pipistrello: le quali figure significauano poco felice augurio à i stolti ingredienti; percioche la interpretatione di essa era (per quanto potei giudicare) questa dotta sentenza, l'auaritia è la morte, Tola perditione dell'insensato huomo. Seguendo doppò à vn poco la vecchia, Tontrando in essa spelunca, vidi Un lume sotto il cauernoso arco della lunga spelunca, più oltre hauendo caminato, cominciai sentire certe compassioneuoli voci, da commouer ogni indurato core, il che mi diede non poca marauiglia; Et ben che io non sape si la cagione dell'assitte voci, ogn'hor mi comoueua al pianto, fatto poi buon animo m'inuiai più dentro il pericoloso loco, oue doppò vn pezzo vidi vn poco di lume, il quale erami guida di

poter verso lui seguire il desiderato camino.

Essendo per quello oscurissimo loco con trauagliati passi caminato, peruenni ad vna chiusa portella, dalla quale per vna fessura vsciua il predetto lume: Quiui maggiormente vdiua i dolenti gridi, che ribombare faceuano tutto quello loco; Et penetrando con la vista per la detta fessura, vidi dentro vna smisurata concauità, il cui diametro poteua essere circa ducento passi: Questa tomba penetraua con vn spiracolo alla sommità del monte, per doue essalar poteua i tristi fumi, causati dalle moltissime lucerne, et fuochi, che erano intorno, & questo loco risembraua l'artificioso tepio, che è in Roma, detto Panteon da gl'antichi. Non molto doppò hauendo per quella fessura veduta la mostruosa vecchiuzza verso me venire, i mebri miei cominciorono farsi tremebondi, & lassi: Il che non potena pronosticare per me alcuno bene. Gionta la pessima donna alla entrata, & sentendo il ribombar della strepitosa chiauatura, non sapeua (misero me) doue fugire, ne oue ascoder mi potessi pur al meglio ch'io seppi operare, mi collocai chie to chieto dietro la portella per non essere in alcun modo scoperto. Apperta c'hebbe l'horrenda tomba la saluatica donna, & dinuouo serratola con vn forte pontiglio, prestamente, & senza far di me alcuna inuestigatione, vsci fuori della lunga spelunca. Et io cominciai discorrere quello che far douessi: Percioche non poteua tollerare i gridi, & le dolorose voci de gl'inclusi huo mini; onde mosso da compassione presi ardire di aprire la porta, oue entrato, & di nuouo chiusala, per qualche futuro male, andai per il spacioso loco, il quale per le sodette lucerne, & altre fiamme, che vsciuano d'alcuni forni, era fatto chiaro: considerando poi questo sito di parte in parte, & poi gl'inspiritati peregrini, alcuni d'essi di desperatione vidi, entrare ne i lam-

lambichi, & destillarsiil corpo apoco, a poco; altri cauarsiil cuore; altri in bagnomaria per circulatione consumarsi il ceruello; altri per marauiglia mettendo in certi loro forni calcinatori i danari, & le facultà li redu ceuano in poluere, la quale al fine resolueua si in niente. O quanti stauano in tormenti, quanti in pene, & quanti in cruciati, credendo si pur vna fiata dar fine alla loro ingorda voglia. Ciò vedendo io, & vinto di compassione, non poteua far altro, che dolermi con essi, della loro insensata frenesia, & come meglio poteua, andaua da vn canto beffeggiandoli, & dall'altro essortandoli, à lasciare questa tomba, vero nido della desperatione. Hor vedendo che quanto souente era l'essordio mio, tanto più alla pazzia erano intenti, & che come inspiritati seguiuano le loro ingorde voglie, deliberai vscire della disperatatomba. & quando volsi vscire alzai gl'occhi soprala entrata oue vidi scritto questo motto. HAECIN LVCRO F.F. F. F. F. PERFECTO OPERE. Questo detto mi trauaglio mol to, mentre volcua sapere il significato suo. & massime perche era composto da cinque F.i quali erano cosi intesi da listolti; Fælicitas, fatum, facultas, famaq, fauor; Ilche per rispetto del tribulato loco giudicai hauesse al tro significato; Et poi vseì fuori di questa tomba.

Vícito della Tomba ritorna à dietro, & ritroua vna bifurcata via : oue seguendo è condotto fuori da vna Donzella, & ritroua vn filosofo. Cap. 10.



A M I N A N D O per l'oscura spelonca, peruenni al loco dell'ardente lucerna, & perche quiui due vie faceuano vn sol capo, mi firmai alquanto per considerare qual fusse quella, per la quale entrato era nella pernicio sa tomba, ò quale fusse per me sicura, & tranquilla. Quiui stando sopra di me, & risguardandomi attorno

vidi vn sasso, nel quale erano isculti questi versi, i quali nell'andata mia, punto non vidi percioche all'hora intento era à seguire quella vecchiuzza.

QVI v'è l'arte sossifica ribalda, Sospetta à tutti e'n odio sempre à i buoni, Che sa biasmar chi porge alcun consiglio, Et sa buggiardi tutti gl'Alchimisti, Che apertamente ingannan chi li crede. Et per l'affaticar che fan li stolti,
Fra tanti, alcun non v'è che se ritroui,
Perche promette nel principio i mari,
E montisar veder, poi si risolue
In nulla, e per ristor di lor mercede,
Ritrouan sempre di lor opre al sine,
Fame, freddo, setor, satica, e sumo.

LETTI i versi conobbi che i due vltimi d'essi erano la vera dechiaratione delle cinque lettere F. poste sopra la entrata della passata tomba. Vedendo anchora che'l tornar à dietro non era lodeuole, cominciai più internamente considerare per qual via esser doueua l'oscita mia, & fermatomi sopra questo pensiero per vn poco, il spirito presago de futuri casi, mi diede animo di seguire il più pietroso calle, oue entrato per esso, & per ducento passa senza lume, o chiarezza hauendo caminato, trouaimi in vna via piena d'intricate spine, di doue non poteua vscire senza molestia, & pena, & iui restato sarei con stenti assai, se il lume d'una facella, portata da vna incognita Donzella, guarnita di pelle di Hiena, non fusse andata auanti: Ilche giudicai essere il lume, portatomi inanti per la cognitione domatrice dell'aduersa mia fortuna, per la calamitosa spelonca della igno ranza; Et mi crebbe l'animo di seguir quella. Gionto al fine dell'oscura via, & ritrouatomi sopra vn'altra precipitosa via, che tendeua verso la sommità d'vn'alto monte, mi collocai sotto vn frondoso arborscello. Onde per ristaurar l'indeholito corpo iui raccoglieua odorosi pomi . Postomi poi nella maligna via, ò erto calle, ascesi alla sommità del scabroso monte; Oue hauendo di là al piede d'vna altissima montagna mirato, vidi molta gente che in diuerse loro operationi passauano il tempo, onde nella lor contempla tione trastullana il tranaglioso pensiero; Et quà, & là più oltre mirando, vidi fotto l'ombra d'vn folto arbur scello vn di lunga toga guarnito : Onde leuatomi & andato là, & doppò il datto saluto, mi inuitò à canto lui sedere, il che recusaua, non perche fusse da me considerato per huomo d'eleuato spirito, ma per suo decoro, & grado; pur sedendo appresso lui, mi dimandò che sorte mi haueua iui condotto, & il nome, & la patria mia: Onde esplicatoli il nome, & la patria, dissi, che il disso del sapere varie cose, mi haucua condotto nel falso paese della lusingante Donzella, & poi la cogni tione guidandomi fori, peruenni quiui, & soggiongendo dissi, qual è il nome vostro.

vostro, ello; so che tu debbi hauer odito nomare vn Bernardo di Treues Conte della Marca Treueriana. Et io esso son. All'hora reuerentemente gli basciai la mano, come à mio maggiore. Doppò lunghe ceremonie fra l'vn, l'altro fatte, il pregai à dirme la consideratione intorno al sossitico paese, el l'vtile, et il danno; et esso desideroso, che questo si dinul-

gasse, disse; son contento, quantunque lungo sarà il mio ragionamento, pur il tuo disso di sapere non ti sarà à sentirlo molesto, ne lungo; perche si dice, ciò che diletta piace, & piacendo si gode.

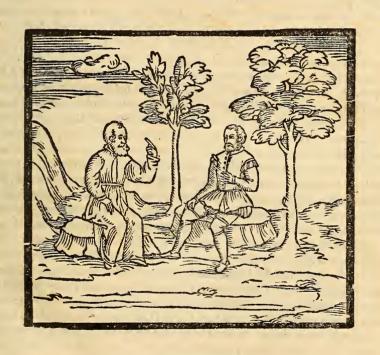

Ragionamento di Bernardo di Treues Filosofo, nel quale conclude tutte le fatiche spesi, & guadagni de sossifici.

Cap. 11.

L primo libro ch'io hebbi fu Rasis, nel qual'io impiegai quattr'anni del mio tempo, & mi costò ben ottocento scudi ad isperimentarlo. Dipoi Geber che mi costò ben duo milla scudi, & piu, sempre hauendo genti che m'incitauano per ruinarmi. Cominciai poi à veder i libri d'Archelao per tre anni, doue io trouai vn monacho, che

poiio ritenni in compagnia, & lui, & io lauorassemo cinque anni & nel libro di Rupecissa, & nei libri de sacro Bosco (detto Lascraboco) con acqua di vita retificata trenta volte sopra le feccie, Tanto che noi la fecimo si forte, che non poteuamo trouar vetro che la potesse tenere per lauorare; Onde spende simo trecento scudi lui, & io. Dapoi che furon passati dodici, d quindeci anni, anchora ch'io hauesse speso, & niente trouando, pur io espe rimentai infinite ricette. & tutte le maniere di sale come sal commune, sal di pane, sal armoniaco, sal anatron, sal di vetro, sal di pietra, sal di tartaro, sal saracino, sal metallico, indissoluendolo, congelandolo, & calcinandolo piu di cento volte in doi anni; & in alumi come di Roca, di iameni, di scagliuola, di piuma, di Tuccia, poi in tutte le marchesite, in sangue, in capegli, in vrina, in sterco bumano, in sperma, in cranei, in animali, in uegetabili come sono varie herbe, & dopoi in cuperosa, in atramento, in vitriolo, in voua, in separation d'elementi, per Athanor, per lambicco, per pellicano per distillatione per circulatione, per reuerberatione per descensione, per ascensione, per susione, per ignitione, per euaporatione, per congiontione, per elementatione, per sublimatione, per commissione, & per infiniti altri regimenti sofistici, & perseuerassimo in queste operationi ben dodici anni; Talmente ch'io hauca ben trenta otto anni che anch'io era dietro all'estrattione del Mercurio dall'herbe, & cose animate, di sorte ch'io spesi, tanto per gl'ingannatori, quanto per me, per hauer cognitione di questa scientia, circa sei milla scudi d'oro: & quanto piu io andaua cercando, tanto piu mi trouaua gabato; A tal che cominciai à perdermi di co re, matutta via pregaua Dio, che mi donasse gratia di peruenir'à questa scientia. Hor auuenne ch'io vidi vno del mio paese, che volse far la pietra di sal commune, & lo disolueua all'aria, poi lo congellaua al sole, & fece molt'altre cofe, che saria lungo à narrarle, & in que sto noi perseuerassimo vn'anno, & mezo, non facendo nulla; stante che non lauorauano su la materia debita: Perche come dice la vencrabile turba chiamata codice di ve-

di verità. Non si può trouar'in niuna cosa quello non vi è, com'egli è manifesto, che nel sal commune non è punto la cosa che noi cerchiamo, & noi cosi ben quindeci volte ricominciando, & non vi vedendo alcuna alteratione della sua natura, per tanto noi lasciamo quest'opera; vedessimo dapoi de gli altri che faceuano bonissima acqua forte, per voler dissoluer l'argento fino, l'oro, il rame, & altri metalli. & dissolucuano in vn vaso argento fino, & in vno altro vaso argento viuo per vna medesima acqua molto violenta, & ve lo lasciorono cosi tredici mesi; poi pigliorno le due ampolle, & le metteuano in vna, & questo diceuano esser' il matrimonio del corpo, & del spirito: Poi mettenano tutto sopra cenere calde, & ne faceuan' enaporare la terza parte dell'acqua forte, & quello che vi restaua,noi lo metteuamo in vna cucurbita triangolare molto stretta, & questo vaso mettessimo al Sole, poi all'aria di sorte ch'essi diceuano che in quest'ac qua si sariano creati lapilli cristallini, liquidi come cera al caldo: che al l'aria si congellauano : dicendo che questa era la pietra bianca, & che quella del sole, cosi fatta era nel rosso, e noi facessimo in questa maniera fin'à xxij. ampolle, tutte mezo piene, & ce ne detero tre : & per anni tre non attendessimo se non à far crescer queste pietre cristalline, sperando douessero crescer nel fondo dell'ampolle. Finalmente non trouassimo cosa alcuna della nostra intentione, ne mai saria possibile di farlo: perche di ce la Venerabile Turba, Noi non vogliamo cosa niuna estranea nella nostra pietra, perche di se medesima, essa si fa perfetta, & si compisce nella. sua vnità metallica. Per questo noi erauamo in gran disperatione, tanto ch'io hauea appresso quarantacinque anni. Dapoi noi insieme con vn Dottore frate di Cistella chiamato maestro Gottofredo Turricero, volessimo nella sua intetione, far la pietra, per che noi sapeuamo bene che tutte l'al tre cose, eccetto la sola pietra erano false; & per tanto noi cercauamo se non la sola pietra, sapendo bene che questa era la verità: & vedete quello che noi facessimo. Noi comprassimo dell'uoua di galline appresso duo milla, & li cocessimo nell'acqua, fin'à tanto che furon ben duri : poi noi separassimo le cocchie à parte, e l'uoua à parte, & calcinassimo le cocchie, fin' à tanto ch'esse furono bianche come neue, & l'uoua furono marcite da se medesimi nel simo di cauallo; poi li distillassimo trenta volte, & ne trassemo acqua bianca, poi oglio rosso da parte: & finalmente noi facessimo, molte cose, che saria lungo à narrarle, & in fine noi non trouassimo cosa alcuna, di ciò che noi cercauamo, & in ciò vi perseuerassimo doi anni & mezo, tanto che per disperatione noi lasciassimo il tutto; perche cosi non operauamo di materia conueniente. Noi dimorassemo il mio compagno, & io, & imparassimo à sublimar gli spiriti, far' acqua

acqua forte, disfolucr, distillar, separar gli elementi, far fornelli, & fuochi di molte maniere, & à questo si consumò il tempo de circa quattr'anni in questa operatione. Il conte essendo firmato nel suo ragionamento io dissi, quest'arte si può chiamare consuma robba, inuecchia huomini, & perde tempo, all'hora il Conte soggiuns.

Segue il Conte il suo ragionamento, nel quale adduce molte vane operationi per lui fatte. Cap. 12.

terato, ch'era Protonotario di Burgis, & con lui volessemo operare, in far la pietra, la quale voleua far egli con la sola cuperosa. Primo noi distillassemo buon aceto, otto volte, poi mettessimo la cuperosa dentro tre volte calcinata, poi cauassemo, & reiterassimo con

l'aceto ogni di quindeci volte, & la cuperosa dimorana al fondo. Poi renouassemo l'aceto, poi tirandolo, & rimettendolo, fu cosi operato quindeci volte al giorno, di sorte ch'io n'hebbi la febre quartana per quatordici mesi, & dubitana di morire. Cosinoi lasciassemo il tutto per vn'anno, restando noi come palloni da vento, perche noi operassimo sopra natura estranea. Dapoi venne vn gentil huomo Clerico, dicendo che il confessor dell'Imperatore sapeua la vera pietra, il qual'era chiamato mae. Stro Henrico. All'hora noi and affemo verso lui, & Spendessimo appresso ducento scudi, auanti c'hauessemo sua conoscenza: Breuemente per gran mezi, & gran sollecitudine, hauessemo la sua conoscenza; Et vedi com'egli faceua: Egli metteua argento fino con argento vivo, poi pigliana solfo, & oglio d'olina, & fondena tutto insieme sopra il fuoco: il solfo fondendosi con l'oglio coceua tutto à lento fuoco in vn pignatello ben lutato, alto doi dita, tutto circondato di luto fortissimo, & con vn bastome incorporaua tutto insieme: La nostra materia mai non si volcua appren dere, o vnire. Quando noi hauessimo ben mescolato tutto, per lo spacio di doi mesi, noi lo mettessemo in vna boza di vetro, lutata di buon luto: poi la ponessimo nelle ceneri calde per lungo tempo, facendo foco lento all'intorno della boza appresso la bocca : dicendo egli che in quindeci dì, ò în tre settimane l'argento viuo, per la virtù del corpo, & del solfo, si conmertirebbe in argento, doppò il tempo della nostra decottione, egli mettena del piombo nelle boze, secondo che gli pareua, & fondeua tutto à gran fuoco,poi lo cauaua & faceualo affinare. All'hora noi doueuamo trouar il no Bro argento multiplicato della terza parte: & per me à quest opera io ha-

uea me so per la mia parte, dieci marche d'argento, & gli altri trenta due marche, d'onde noi pensauamo d'hauere cento e trenta marche d'argen to , & più; Ma che fece ? facendo tutto affinare, di trentadue marche che gli altri vi haucuano messo; essi non ne trouorono altro che dodeci, & io delle dieci mie, non n'hebbi se non quattro marche; la onde multiplicando solo la nostra materia, & non l'argento, come disperati, & dolenti lasciassem o il tutto. To credena haner tutti i secreti persi, solamente per hauere l'amicitia del detto confessore, contando l'argento che io haueua messo, & l'altre cose, appresso quattrocento scudi. Onde abandonai l'arte per qualche doi mesi, di sorte che non voleua, piu sentirne parlare: Perche tutti li parenti miei mi contradiceuano con biasmo grandemente: Di sorte ch'io non potendo ne bere, ne mangiare, diuenni così magro, & de-Arutto, che tutto'l mondo si pensaua, ch'io susse tessicato. Hor breuemente, essendo anchora incitato, presi animo di operar piu che per auanti mille volte perche m'incresceua di perder' il tempo, & haueua già piu di cinquant'otto anni; ma ahime, ch'io non operaua punto per la dritta via, ne di materia conueneuole; ma solo cose sofistiche cioè cose disoffio, & vento, perche come dice Geber. Di qualunque corpo imperfetto, come piombo, stagno, ferro, & rame, che mefolarai conli corpi perfetti, simplicemente per natura, essi non se ne fanno punto piu tosto perfetti: Percbe il corpo perfetto per natura, ha solamente vna forma simplice perfetta, per suo grado, o natura solamente, à lui bisognosa al primo grado di perfettione. Cosi essi corpi sono come morti, & non possono dar cosa alcuna di lor perfettione alli corpi imperfetti per due ragioni : Prima perch'essi restano à se medesimi imperfetti, perch'essi non ban se non quella sola perfettione, ch'a lor si richiede; secondariamente perch'eglino non si possono mescolar insieme per li suoi principi, com è scritto nel terzo libro delle pan dette, nel libro di Calid, nella summa di Geber, nell'opere naturali, in Maestro Giouanni d'Astura, & in Arnal lo di Villanoua, la doue sono chiaramente poste, & scritte queste ragioni tutte, com'è anco scritto nel specchio dell'alchimia, & ancora nell'Indriccio de gli erranti composto per Platone, & nell'Epistola curiale, & ancho nel gran rofario di Siro, & Euclide nel suo breue trattato, & ancho in tutti i libri veritabili, dicendo à questo modo: Li corpi volgari, che la natura ha solamente nelle sue minere compiti, esti sono morti, & non ponno far perfetto quello ch'è imperfetto; Ma se noi per arte li riduceremo, & perficeremo, sette, à dieci, à dedici volte, à altro tanto, sapiate che tenderebbono all'infinito, perche all'hora essi so no penetranti, & atti à tingere, & sono piu che persetti, e viui a rispetto delle volgari. Però dice Rasis, et Aristotile nel suo luminare, et Ansesanes nel

nel suo pandettale, & Daniel nel quinto capitolo del suo trattato, che il no ftro oro compito, è piu che viuo, & piu che l'oro naturale : & che il nostro oro, non è oro volgare, ne ancho'l nostro argento bianco (ch'è tutto vna cosa) non è argento volgare, perch'essi sono viui, & gli altri son morti, non ha uendo forza alcuna; come si può vedere nella turba de Philosophi, & nel codice di tutta la verità, & in molt'altri luoghi. Per tanto noi habbiamo veduti molti, anzi infiniti che s'affaticauano in queste amalgamationi, & multiplicationi nel bianco, & nel rosso, con tutte le materie che si possono imaginare. La onde noi habbiamo supportate tutte le fatiche, trauagli, continuatione, or costanza che sian possibili à patire; Ma noi non trouassemo mai nostro oro, ne nostro argeto multiplicato, ne di terzo, ne della metà, ne d'alcuna parte. Anchora habbiamo veduti, & esperimentati tanti bian chimenti, rubificationi, ricette, & sofisticationi per tutti i paesi, in Roma, Nauarra, Scotia, Turchia, Italia, Gotthia, Aleffandria, Barbaria, Persia, Messina, Rodi, Francia, Spagna, in Terra santa, in Alemagna, in Inghilterra, & quasi sirculando tutto'l mondo; ma noi non trouassemo mai se non gente ch'operauano sopra sofisterie, materia berbale, animale, vegetabile, piantabile, pietre minerali, fale, alume, asqua forte, distillationi, separationi de gli elementi sublimationi, calcinationi, & congellationi d'argento viuo, per herbe, acque, oglij, gemme fine, fuoco, & vasi estranei, & mai non tro uassemo chi lauorasse sopra cose, & materie conuenienti, trouassemo ben'in questi paesi, di quelli che sapeuano ò presupponeua saper la pietra; ma no potessemo mai hauer l'amicitia loro: per tanto io spesi ben'in que ste cosi fatte cose, tanto in praticarli, quanto in far viaggi, & isperimentarli, & altre co. se, dieci milla, & trecento scuti, & vendei vna mia possessione, ouer tenuta che mi rendeua ben otto milla fiorini d'Alemagna all'anno, in tato che tut ti li miei parenti,mi disprezzauano,& peruenni in tale pouertà, ch'io non hauea piu danari, ma anni,perche era fatto vecchio di sessanta doi anni,on de tutte le pene, o martiri, ch'io hauea à supportare, era la vergogna, or la piu maggiore; che mi bisognaua lasciar il mio paese.

> Quiui vltimamente espone il Conte ascune vane opre-Cap. 13.



IDANDOMI continuamete nella misericordia di Dio, & nel suo aiuto, il quale non manca à quelli c'hanno buo na volontà di trauagliare, io me n'andai à Rodi per paura d'esser conosciuto, & iui cercaua continuamente, s'io potesse trouar chi mi potesse consolare. Dou'io trouai va huomo gran letterato religioso che si diceua, che sapeua

la pietra, & men'andai à lui, & con gran pena acquistai sua amicitia, che mi costò molto, iui mi feci imprestar' ad vn'huomo, ilqual conosceua li miei parenti, ben otto cento fiorini, & operaua con lui, & ecco com'eglifaceua. Pigliaua oro fino benissimo battuto, & lo metteua insieme. con quattro parti di mercurio sublimato, & tutto mettea in simo di cauallo,per qualche vndecimesi,poi distillaua d grandissimo fuoco, & veniua n'acqua, restando vna terra al fondo, la quale noi calcinammo da per se, & la cocessimo da per se nel suo vaso; l'acqua c'haueuamo distillasa, noi la distillassemo ben sei volte, & tutta la terra che restaua al fondo, la mescolauamo con la prima, e cosi la destillassemo tanto ch'ella non faceua piu terra. Hauendo adunata tutta la terra in vn vaso, & sutte le nostre acque in vn'orinale, noi rimetessemo l'acqua à poco, à poco, sopra la terra; ma per qualunque penna vi potessemo mettere, la terra non voleua prender la sua acqua; ma sempre l'acqua notaua di sopra : e la lasciassemo ben sette mesi, che non vi vedessimo congiongimento alcuno; ma tutto fu perso . & à que sto io operai ben tre anni, & spesi circa cinquecento scudi. Costui hauca di bellilibri, cioè il grande rosario, & altri: Essendo cosi stato ingannato, io me n'andai à legger', & studiare, & rilessi Arnaldo di Villanoua, i libri che compose Maria la prosetessa, & molt'altri; onde riguardando & studiando vidi chiaramente che questo ch'io facea, non valeua nulla. & io studiai quattro anni in questi libri, ch'erano buoni, belli & pieni di buone ragioni filosofiche euidenti & bonissime; conosciuto c'hebbi chiaramente che tutte le mie opere, del tempo passato, non valeano nulla, riguardai al codice di tutta la verità, che dice tanto bene. Natura s'emenda nella sua natura, & natura si rallegra di natura, & natura trascende natura, & natura congionge natura. Il detto libro m'insegnò molto, & mi disuid delle mie sofisticationi, & operationi false: io studiana ananti ch'operano, io arguina, & con pensieri molte volte scacciaua il sonno; perch'io pensaua fra me stesso, che per huo mo alcuno io non poteua venir' al fine, perche s'esso lo sapesse egli non me lo vorrebbe dire, & se non lo sapesse, di che mi servirebbe lo spenderui tanto, & metter' il tempo, & la robba & disperarmi? Cosi studiando notaua done piu estilibri s'accordanano, & all'hora io pigliana la conclusione vera,non effendo la verità saluo in vna cosa,et quantunque vno la nomina ua in vna maniera, & l'altro in vn'altra, nondimen' egli era tutta vna sustanza, nelle lor parole:onde io conobbi che la falsità, staua nella diuersità, & non nella concordanza. Perche se'l fosse la verità, essi non metteri ano se non vna maniera, se ben gli dessero diuersi sensi, & nomi, ò diuerse sigure. Perche il piu bell'essempio che sia in gouernarsi, & emendarsi, è per quello si vede

si vede interuenire ad altrui. Et certo io credo che quelli c'hanno scritto ke loro libri parabolicamente, figuralmente parlando di capilli, d'vrina, di sangue di sperma, d'herbe, di vegettatiue, animatiue, di sale, d'alume, di cuperosa, d'atramento, di vivioli, Borace, magnesse, pietre di qualunque sorte, a acque: credo dico che mai non hebbero notitia, d poca di questa scientia, a che mai non costò lor troppo; Perilche in verità io ho tanta pena, travagli, e fatica, che mi movo à gran pietà, a à grandissima compassione.

Il Conte seguendo tratta d'i primi inventori della maggior arte.

Cap. 14.



ETTE queste parole, & di parte in parte, consideratele, dissi, di grande so dissattione mi sono state le vostre grate parole; ma lassiamo queste sofistice, & parti colari opre, & venendo al scopo dell'arte maggiore, chi ne sus stato inuentore, di ciò ragionamo, perche ritrouo vari discorsi sopra cio; all'hora il Conte tutto benigno, & cortese, disse il primo inuentore di que-

st'arte, come si legge ne' libri dei fatti memorabili, e ne' libri de' gesti antichi, e nel libro imperiale, & in altri libri, fu Mercurio Trimegisto detto Hermes il triplice; perch'egli sapeua la triplice filosofia naturale, cioè miner ale, vegetabile, & animale, e perche dapoi il diluuio egli fu il primo inuentore, però noi lo chiamiamo padre, come nel libro della turba da tutti è stato detto. Perilche chiunque haura questa scientia doppo lui, esso sarà chiamato suo figliuolo. E dopo Hermes da se medesima ella è venuta ad in finiti altri.E detto Hermes ne fece vn libro il qual'incomincia cosi . Egli è veramente cosa certissima e senza bugia che l'alto è della natura del basso, e l'ascendente del descendente : congiongeteli per vna via e per vna di-Spositione. Il Sole è il padre, e la Luna bianca sua madre, & il fuoco il gouernatore: Fate il grosso sottile, & il sottile, grosso, & cosi hauerete la gratia di Dio, & il vostro disio. Guardate quello che dice Hermes che giamai questo libro non ha detto altra cosa meglio oue quanto alla scientia, è brene; ma sono gran cose in esso: vi furon poste poche parole nondimeno vi e gran senso, perche tutta l'arte vi è.Il Re Calid l'hebbe Moriano, Bendegid suo minor figliuolo. Aristotile, Platone, Pitagora, ch'è chiamato primo capo de Filosofi che fu discipule d'Hermes, e fece vna ricetta de filosofi la quale molti chiamano il vero libro il codice della verità, ouer Turba philosophorum, perche la verità vi è senza alcuna superfluità, ò diminutio

me bench'ella sia scura alli lettori. Alessandro Magno l'hebbe che fu Re della Macedonia,e discipulo d' Aristotile: & Aucenna che ne parla tan to bene, e Galeno & Hippocrate, & in Arabia que Sta scientia è stata com nosciuta da molti, come dal Re Alis ch'era eccellentissimo Astrologo, & esso la insegnò à Moriano e Moriano à Calid Re d'Arabia Et Aros l'heb be e l'insegnò à Nesedo suo fratello, e Saturno Amisabel, & Serapione, e sua sorella Mandera, Geber, & infiniti l'han hauuta in Arabia, & han fatto molti libri sotto parole metaforiche, e sotto figure in tal maniera che ilor libri non si ponno intendere , eccetto che dalli figliuoli di quest'arte. Talmente che io vi dico veramente che i discepoli per i lor libri sono pin per disuiarsi che per dricciarsi alla dritta via : perche piu tosto la occultano & oscurano per i lor libri che non la riuelano. Anchora molti in Francia l'han hauuta, come Scotto dotter suttilissi mo, maestro Arnaldo de vil lanoua, Raimondo Lullo, maestro Giouanni di Meon, Martino hortolano, il Veridico. & vna gran moltitudine d'altri l'han hauuta. Io vedendo per ilibritante divisioni e separationi, ch' avengono alli studiosi, ho voluto affaticarmi per essi al mio possibile, e secondo il mio poco ingegno e vedere, Accioch'effi pregbino Dio per l'anima mia . Stando noi in questo notando ragionamento; ecco che all'improviso fussimo assaliti da vn forte, & fero-

ce animale simile ad vn orso, onde volendo io suggire andaua rotolando giu per il monte, per il che suegliatomi cominciai fabricare noue imaginationi si sopra la veduta gente, la qual punto lasciar dall'animo mio non

> poteua, quanto dalle grate admonitioni del Con-



La Ceale Vinale Metattica Consiste



DELLA

## TRASMVTATIONE METALICA, DETTA

REALE VSVALE;

### SOGNO SECONDO



ARGOMENTO.



VI non son Bozze, ò registri disoco.

Lunarie, gumme, ò dediti instromenti,

Ma quella, che natura a poco a poco,
Produce insieme co i quattro elementi,
Ella n'insegna, acciò ch'a tempo, a loco
L'huom di tanta bonta, goda, c contenti:
Et a chi per trouar pone ogni cura,

I gran secreti mostra la natura,

L'Auto-

L'Auttore trauagliato dalla confideratione del passato sogno, di nouo s'adormenta, & ritrouasi solitario in vna valle molto deletteuole, poi entra in vna solta selua. Cap. 1.



RANO i verdeggianti prati dalle freschela crime della figliuola d'Hiperione bagnati, Febo correndo con veloce passo (auanti che la serena fronte di Laucotea fuori delle oceane onde vscisse) non anco à noi si mostraua. É i vaghi fiori per il solare callore non temeuano nocumento alcuno; Quando che io hauendo fatto vn breudiscorso sopra il prenarrato sogno, É fra me considerato, se quello era veridico, ò pur fantastico,

venutomi à trauagliare, la quieta mente. Sopra questo hor con affirmatiui, & hor con negatiui discorsi considerando à quant a penuria, & stolrezza, si lascia il cieco huomo (vinto dalla rabbida, & pestifera auaritia) trascorrere nella bugiarda arte, & falsa inventione della sofistica trasmutatione de metalli; Da vn soaue sonno fui oppresso, il quale non potendo per modo alcuno diuertire, rinchiusi gl'occhi, & lo lasciai fare il suo vsitato vificio. La onde poco stando, ecco mi ritrouai in vna profonda, & grandif sima valle, tutta verdegiante, & ornata d'odorati fiori, doue il silentio bauendo suo nido stabilito, strepito alcuno vdir non si poteua. Questa dico solitaria valle era guardata da altissimi monti: ilche ritrouandomi in questo incegnito loco, doue non vedeua altro che armoniosi augelli, & altri siluatici animaletti. Et piu fissamente qua, & la guardando, veder non poteua alcuna siluestre capanna, Tugurio, ò altro ridotto pastorale, & men pastore alcuno, il quale sonando con la sua armoniosa seringa, d Tibia rurale, guardasse il rago, & grato armento, dal quale potesse sapere in che loco mi fuse : Onde maggior disio cresciutomi di meglio veder questa amena Valle, cominciai quinci, & quindi trascorrere; nelqual loco prendei dal fragan te odore de soaui fiori non poco conforto:perche hora il croco, il Gith, il tri foglio odorato, il Satiricon, la valeriana, l'odoroso Acino, & Amaraco, i soauissimi garofoli, & il deletteuole giacinto, quasi d gara l'un l'altro mi rendeuano so auissimo odore. Cosi trascorrendo peruenni alla radice dell'altissimo monte tutto seluoso, & de frondosi Alberi pieno, ilquale circondaua la florida valle.

Entrato ch'io fui per vn strettissimo calle nella folta selua, & montando l'arduo monte per vn miglio, perdei il sentiero; Percioche quiui via, è diuerticulo alcuno, veder non si poteua; ma solamente vedeuansi densi vir

gulti,

gulti, siluestri frasseni tanto ingrati alla serpe, ruuidi olmi, duri cerri, forti quercie, frondosi esculi, & ilici, teneri corilli, & arni, & infruttuosi oliastri. Cosi ogni hor piu penetrando in questa oscura selua, peruenni fra tanta spes sezzad'intricati Alberi, che quasi sotto alcuno solare lume penetrar pote. na; Per ilche cominciai dubitare; di esser peruenuto nella folta selua Bacena della germania; Et consider aua poi che se questa stata fusse la selua partenia di Arcadia, visto vi haurei qualche legiadra ninfa, ad essercitare la caccia, & sela Tegea pur di Arcadia, anco in questa veduto vi haurei Pa con la sua armoniosa seringa; ma niuna cosa di cio ritrouando, dubitaua che quiui non fussero altro che oscure cauerne de feroci Tigri, de venenosi serpi, di furibondi Leoni, & di crudeli orsi, i quali ritrouandomi disuguale alle forze loro, mi conducessero a morte. Hor intimamente di cio dubitando, con continuo tremore solicitaua il camino, quà & là trascorrendo, per ritrouare qualche sentiero che condur mi potesse fuori di cosi intricata selua. Quando poi scopriua qualche pedata de orsi, lupi, o d'altre siluestre fiere, piu solicito ricercaua della selua l'oscita. Onde per i faticosi passi, o per il solecito ascendere, o discendere per l'erta, o scabrosa via, tutto carico di sudore, bagnauami il petto, & non sapeua che mi fare; se non di continuo hauer la mente piena ditrauagliosi pensieri, & dirizzare le intente orecchie all'Eco occasionato dalla languida voce mia, & risponsiua alle mie dolenti parole.

Salisce sopra vn monte, oue sta ambiguo dalla sua andata: poi ritroua vn pedesla le & vna monstruosa donna. Cap. 2.



AVENDOMI fortuna condotto à suo modo fra quella intricata selua, ecco ch'io peruenni (bontà diuina) alla sommità del precipitoso monte, il quale conobbi esse reil già per auanti da me reduto; Oue gionto, & ini fatto più sicuro, cominciai à considerare, che essercitio susse quello, che redeua fare alla sollecita gente, & ben che

veder potesse il moto della turba, & vn gran fumo, il quale da certi lochi vsciua; l'vssicio però che faceuano non puotei poi con l'intelletto capire; Perche alle siate pareuami veder huomini portar in spalla qualche ponderosa cosa, & gettarla in quello cosi denso sumo, & hor sentiua certi strepiti in modo di archibugiate, che ribombar faceuano le cauerne di circonuicini monti. All'hora ciò vedendo, mi pensaua che quiui susse il regno di Plutone, oue si cruciasse le dannate anime; Et già cominciaua à maledir la mia sorte, & deliberaua di ritornar à dietro; Quando

che

che penetrando gl'occhi fra certi densi mirthi, vidi vn'alto piedestale, giacere sopra vna quadrata pietra: Il quale viuisicò alquanto il mio molto trauagliato pensiero, percioche giunto là, vidi che quello era tutto di Alabastro, & in ogni parte di esso erano scolpite queste parole, cio è nella prima parte verso Leuante, era questo sententio so detto di Ugone;

MEDITATIO EST FREQUENS COGITATIO, MODVM, ET CAVSAM, ET RATIONEM VNIVSCVIVSQUE REI INVE-

STIGANS.

Nella seconda parte verso settentrione, vidi quest'altra sententia di

Cassiodoro.

PATIENTIA EST HONESTATIS, AVT VTILITATIS, CAVSA, RERVM ARDVARVM, AC DIFFICILIVM VOLVPTARIA, AT-QUE DIVITVRNA PERPESSIO.

Et girando verso Ponente vidi quest'altro detto di Seneca.

GENEROSOS ANIMOS LABOR NYTRIT: LABOREM SI RECVSES, PARVM ESSE POTES, NON EST TIMERE SV-DOREM.

Lasciando questa, girai verso la parte Australe, & vidi sopra la quarta parte del piedestale, questo motto, pur di Seneca.

NIHIL EST, QUOD NON EXPUGNET PERTINAX OPERA, ET

INTENTA, ACDILIGENS.

Queste sententiose admonitioni mi diedero qualche intelligentia di que-Sto paese, doue all'hora giudicai che questa via conducesse alle humane. attioni; Et pero quelle quattro sententie, o motti pronontiauano gl'effetti dell'huomo, cioè di studio, pacienza, fatica, & perseuerantia, senza le quali mai huomo fù in grado di riputatione essaltato; percioche il studio vol esser congionto per opposito diametrale con la fatica, & cosi vna è posta dal la parte del Leuantc, & l'altra del ponente. Queste due girano mediante i due poli (come la sfera del mondo) cioè l'artico aquilonare della pacientia, con l'altro antartico australe della perseuerantia, & l'altra interpretatione datta vi haurei, se sopra la sommità del piedestale, non vi hauesse vista vna rotonda pietra di lapislazuli, la quale con certe venette di oro, forma na attorno la palla certi cerchietti à modo di sfera; doue con queste auree, Er naturali venette, si formaua la linea eclittica, i solistity, l'equinotiale, i colluri, & con certe altre ponte auree si vedeuano risplendere lampegianti felle, oh che dolce contemplatione, oh che vago spettacolo, da far inuathir Anisimandro, Eudosio, Archita, Hipparco, & ogni altro peritissimo Astrologo, tanta era la fabricatura di questa palla, da natura merani-Pliosamente composta. Esten-

Essendo per un pezzo stato in questa cosi solenne contemplatione altroue rinolsi il piensier mio, & seguendo vn certo stretto calle, tendei per la co Riera dell'erto monte, & doppò cominciai à descendere forse due miglia, con mille geriuolte per pungenti spini. Pur seguendo l'incominciato viaggio, vdì vn gran strido, che m'intonò l'orecchie; Et doppo poco vidi verso me venire vna mostruosa Donna, che sedeua sopra vn grossissimo Animale, il quale (eccetto la coda, che era di veneno so serpe) era come vna pigra testitudine. Questa donna teneualo con vna briglia, per reggerlo à suo mo do: & la miparena la diforme Vetustina comendata da Martiale, percioche era pilosa, con i tremanti, & paralitici bracci, il destro d'i quali era magro, nero, & arido, & l'altro grasso, & forte; haueua dico gl'occhi spauentosi. & infocati, il destro di quali era coperto d'ona aranea tela; Le ma melle sue vidi disordinate, percioche la destra era pecorina, ma vuota, & l'altra caprina, pendolente. & brutta. Era questo mostro arido, & secco, co me vn corpo Etico, & febricitante, con il ventre gonfio di Idropico, & con vn paro di ponderose scarpe. Dalei ne vsciua vn'insopportabile odore, il quale non poteua sapere se fusse di marcito piscio, di putrido corpo humano, ò fettor de piedi, di bocca, ò di putrido, & perforato dente, ò di mastino, di cingiaro, d di caprone. Teneua nella destra mano vn pungente dardo, & nella sinistra vn'amplo scuto fatto di scorza di testudine nel cui mezzo vi era dipinto vn'huomo in piedi che teneua vn piede sopra l'altro, con le ma ni in seno, & vestito da mendico; soprail cui capo hauendo quello vecello detto Velia,in aspetto pareua tutto perso, & lasso; circa il scuto erano queste parole NOVERCA VIRTVTVM. redendo questo mostro rerso me meschino venire, non sapeua che modo ritrouar potese, acciò fuggisse da questo dianolo diforme; cosi ogn'hora piu auicinatomi, mi tremaua il cuore, che gionto non fusse dal colpo del suo auenenato dardo, il quale vedendolo in vn tratto verso me venire, subito mi retirai dietro vn grosso alloro, nel quale con sonoro strepito fece il penetrante colpo; senza danno alcuno ritrouandomi, subito corsi verso l'orrendo mostro, con vn sasso in mano, il quale verso lei tirandolo con impeto, non potei offenderla, perche subito con il suo forte scuto si copri, o io oltre passando seguitai il mio camino .

Incontrass in molti merauiglioss seguaci della Donna. Cap. 3.



ASSATO oltre il fiero mostro, non solamente mi marauigliai di quanto mi era occorso, ma caminando piu inanti, cominciai freneticare, quando vidi alcuni venire come sudditi seguendo l'horrenda hestia.

Il primo d'i quali vidi nudo, onto & tutto carico di mosconi, il quale punto non si sapeua disendere da i loro duri morsi: costui portaua questo detto.

OLLAE FERVENTI NON INSIDENT MYSCAE,

Questo figurana la tepidezza.

L'altro era tutto debile, paralitico, con quel motto di S. Bernardo.
RVSTICVS DVROS HABET NERVOS FORTESO. LACERTOS.

Questo significaua il'sforzo che si fa per qualche cosa . 3

Il terzo mi pareua à modo di Ebbro, et che vinto dal fonno hora inan ti, hor in dietro, & hor dall' vna, & hor dall' altra parte, volesse cadere. Questo portaua sospeso alla cinta vn gran siasco di vino, & vn sachetto pieno di viuande, & haucua questo motto sopra il petto.

TAMQYAM MORTVVS VIVIT.

Questo dimostrana la sonnolentia.

Era l'altro senzamani, & senzapiedi graßo, & corpulente, & sedeua sopra vn grosso cauallo. Costui portaua scritto questo motto.

TAMQVAM SIGNVM AD SAGITTAM.

Che significaua la otiosità.

Seguina anchora vn' altro con vn gran sasso sopra il capo, con la faccia vellata & hauena le mani legate con vna catena che gl'vscina della bocca,& sopra la pietra, era scritto.

Q VI NON EST HODIE CRAS MINVS APTYS ERIT.

Questo significaua la dilatione.

Dietro costui veniua vno,il quale haueua il destro piede asinino,& il sinistro di capriolo,alla spalla destra vidi vna grade ala di Aquila,et al la sinistra vna pedete pietra,sopra la quale si legeua ql detto di Horatio.

EXTREMOS CVRRIT MERCATOR AD INDOS.

Questo voleua dimostrare la tardità.

7 Pn'altro vidi, il quale haueua nella destra mano vn scarpello rotto, et nella altra vn martello seza manico, co questo detto scritto sopra il petto.

NON VIBENE, VEL MALE, SED SOLVM VI INCOLATVM Brys Perficiat VR.

Questo

Questo significaua la negligentia.

8 Veniua vn altro che sedeua sopra vna gran simia con vna smanicata mazza, & vna scure in mano & haueua questo detto sopra le spalle.

DOM'VS SINE TECTV QVID HOMINI BONVM?

Questo dimostraua la imperseuerantia.

9 Il nono caualcaua vn fantastico animale , il quale haucua sei piedi, i doi primi erano di velocissimo capriolo, i secondi doi di cauallo, & gl'altri doi humani, sopra il petto haucua quel detto dello Ecclesiastico.

FILIA FATVA EST, ANIMA SALE SAPIENTIA NON CONDITA.

Questo significau a remissione, d abbassamento.

se gli altri mi furono di meraniglia, il decimo mi fece compassione, vedendolo con il capo, & con gli altri membri divisi in molte parti, di modo che poco al corpo si tenevano & vi legei quel motto di proverbi.

TAMQVAM DORMIENS IN MEDIO MARI.

Questo (per quanto poteua giudicare) significaua dissolutione.

Mi credena gia hauer trapassato la caterna della mostruosa dona, quando di nono vidi molti altri verso me venire, fra i quali vno mi sece compassione, vedendolo tutto nudo, con la carne persorata à modo di cri nello, da i quali buchi ne vscina l'orina & il cibo; sopra il capo portana vn vaso terreo, il quale hauendo nel fondo vn picciolo buco, ne stillana acqua, & sopra vi era scritto.

NON MINOR EST VIRTUS QUAM QUERERE PARTA TUERI.

Questo figuranala dapocagine.

chi veduto hauesse vn'altro, di compassione, & di riso si saria maraui gliato, vedendolo con l'andar lento, tutto nudo, fangoso, tenersi le mani sotto a' i bracci, & di rabbia, & di fame mangiar le proprie carni: sopra il petto haueua questo detto dello Ecclesiastico.

MELIOR EST PUGILLUS CUM REQUIE, QUAM PLENA VTRAQUE

MANVS CVM AFFLICTIONE.

Questo non voleua altro significare, che la pigritia.

tro mani, cioè due che serviuano vn capo di continuo beuere, & l'altre due l'altro capo di continuo cibo, sopra il petto baueua quel prouerbio.

UVLT, ET NON VVLT ANIMA N. LABORANTIVM IMPINGVABITVR.

Questo era la indeuotione.

14 Seguiua vn'altro molto turbato, con il petto aperto, per il quale peder si poteua il core, alquale appesa viera vna tarma che rodena quello come panno: Costui non sapenaper miseria lenarsela, é portana questo detto.

TAM-

TAMOVAM ABSINTHIVM POSITVM IN ESCA DEI.

Questo dimostraua la tri stezza.

15 Disupremo riso mi mosse vn' altro, ch' io vidi tanto grasso, corpuloso, & ocioso, che vedendosi à noia à se stesso, andaua cridando morte, morte, morte, ma quella andana fuggendo, & sopra il petto vidili questo detto.

NON CORPORIS PINGVEDINE, SED YT IMPINGVENDO

AD FINEM DECLINO.

Questo era figurato per il tedio della vita. 16 Di simile statura era l'oltimo tutto canuto, & decrepito: Questo di colera vedeua stracciarsi la barba, & i capelli, & portaua scritto sopra il petto.

Ex ANIMO PROPTER STATVM SYMERGIT CORPYS.

Per questo era dimostrata la disperatione.

Dietro a questi veniua molta turba, fra i quali vi era Carlo figliuolo di Ludouico Carlone Re di Francia, Vencislao Imperatore Romano, Iuniore nepote di Romano, Laucapeno, & Costantino, & auanti questa turba era portato vn detto sopra vna larga insegna cosi scritto.

VATIA AD VATIAM HIC SITVS EST.



Dechiarasi il significato della mostruosa donna, poi scontra vna donzella significata per l'arte reale. Cap. 4.



IVOLTRA seguendo il destinato camino, & lasciando à dietro quella diauolosa bestia, & suoi sudditi, peruenni sopra vn tranquillo, & soaue colle, coperto da frondosi mirthi, saggi, & allori; Oue vedendo la amenità del loco, mi collocai sotto vn arbuscello per dar alquanto riposo à i miei debilitati membri, & così iui stando comin-

ciai à discorrere sopra il passato mostro, & giudicai che quello sussella accidia, vedendolo non solamente canalcare vn'animale si tardo, & pigro, ma per il scuto suo, nel quale era dipinto quell'huomo in se ristretto, il qual secondo Hieroglifici) significaua il stato della ignania, sopra il capo delquale stana cantando quello vecello detto Velia, il qual secondo gl' Egitti dimostrana ocio: Però il fabricatore di quello scuto congran cosideratione dipinse quel detto che S. Bernardo descriue nel secondo libro della

consideratione, con queste parole.

FUGIENDA EST OCIOSITAS MATER NUGARUM, ET NOVERCA VIR-TVTVM. Onde si può comprendere che il scudo dell'Otio, è vna pestifera armatura. Non era meraviglia se io volendo seguir il mio principiato viaggio nella regione del magisterio reale vsuale (necessario all'huomo) non facesse qualche incontro in alcun ostacolo, il quale interromper volesse il mio cominciato camino. Ob quanti sono da questa persida bestia interrotti nelle loro operationi, & discorsi; percioche eglino si lasciano da lei vincere, & in vn subito impregionare, di modo che vengono si diragione ciechi, che malamente discerner possono la retta via per doue si pas sa al felice stato delle virtù, si come vinti furono Attalo fratello di Eumeno, descritto da Lelio, Vatia seruilio commendato da Seneca, & Heronda commemorato da Plutarco, con tutti quelli di sopra descritti. Stado in questo discorso, & considerando quanto male, ne gl'huomini causa quella mortifera bestia, quasi non poteua ben discernere, se molto lungi passato fusse quel duro passo, ò se pur anco iui appresso fusse mia dimora, tanto era impresso nella Idea mia la diforme effigie del peruerso animale, il quale per certo se quel grosso alloro non fuse stato mio scuto, sarei in vn pessimo punto restato, & da lei conuinto.

Giàtrascorso haueua per vn buon pezzo il tepo sotto questo verdeggia te albero, & leuato era per darmi al principiato camino, quando che alzati gl'occhi vidi verso me venire vna Donzella, laquale io pensaua fusse quella falsa della passata visione, che di nuouo venisse per molestarmi con sue chimere, fantastiche demostrationi, ma più ogn'hor auicinandos.

vedendola di diuersi vestimenti guarnita, vidi all'hora che era vn'altra nuoua Donzella, ne sapeua per qual cagione con soliciti passi verso me venisse; della qual cosa restana io tutto stupido, & maraniglioso; Onde fattas più vicina, si che all'hora poteua discernere il vestir suo, il quale era all'vfo mecanico & gionta appresso me, con gratissime parole mi saluto, & io di ciò non ingrato, humanamente resi il saluto; & ella all'hora cominciò fissamente, à guardarmi senza parlare, poi esplicò queste parole. Peregrino mio qual sorte ti conduce per questi alpestri, & erti monti, senza reruna guida? che animo è il tuo di venir vagando per di quà, senza alcuna cosa da poterti difendere, da qualche occorrente infortunio? & con che via. con qual arte, ò in che modo, sei fin qua peruenuto, senza nocumento alcuno ? come hai potuto fuggir di non ti inciampar per quello calle in quel-la spauentosa bestia ? Et io à lei ; di che mostro Donzella parli ? & ella, d'un certo mostro che interrompe il viaggio à peregrini, accioche quelli non vadino al fine del loro bramato camino; Et io, benigna Donzella, la mia buona sorte mi ha campato dal pestifero mostro, & grato mi saria sapere quale sei, & la cagione perche mi sei mostrata si benigna, & bumana.

La Donzella esprime la sua origine, & quella delle due sue sorelle, & fa vn'esfordio all'Autore.

DENDO la Donzella le mie parole, disse, Peregrino, tu dei sapere, che la tua Donzella, la quale perdesti
nella folta turba, è mia sorella per parte di padre; All'hora io credendo esser quella tanto da me odiata, acceso d'ira li dissi; Adunque tu sei quella sfacciata, & falsa Donzella poco quanti sattami per quida è « ella

fa Donzella poco auanti fattami per guida? & ella disse vero è che la detta Donzella, che ti su per guida, è mia sorella, & siamo (se non sai) tre sorelle, cioè due legitime, & vna naturale, le quali tutte quasi si assimigliamo. Il padre nostro su il Discorso humano, il quale essendo ardentemente innamorato della Esperientia, la prese, & per forza la violò, dalla quale poi ne nacque la salsa Donzella chiamata per nome Sossitica, laquale per sar vna infinità di proserte, & attenderne pochisime, ò quasi niuna, non si troua vn suo pari. Io sui la seconda figliuola, nata dilegitimo matrimonio, à questo modo: Vedendo il Discorso padre mio hauer generata vna figliuola tanto sallace, vn giorno disperato volendo cradicarla dal mondo, la volse vecidere:ma lei vitiossa auedutasi del satto, suggi insieme con sua madre. Questa poi si maritò nel Lunatico, & pazzo figliuolo della Auaritia, la quale possede molti

Regni: Essendo quella suggita dalle ve ndicatrici mani del padre, esso si maritò con l'Artereale, della quale io sui concetta, & mi chiamò Reale vsuale. Mio padre maritommi con il Studio figliuolo della Fatica, & mi donò in dotte questo solenne paese. In oltre vedendo Minerua, che di me il mondo era sodisfatto, & delle attioni mie l'huomo à gloriar si cominciaua, per questo l'Arte matre mia, su da essa Minerua rapita, & da Gioue fatta semidea. Mio padre di nouo si maritò con la Filosofia, dalla quale su concetta la terza serella nomata Reale filosofica. laquale si maritò con il sapiente, & questa è la tua tanto bramata Donzella, laquale perdesi nella folta turba, & per ciò mossa da compassione, son da te uenuta, acciò che non crrasii la via, & ritornasti nelle mani della bugiarda mia sorella.

Udita c'hebbi la benigna Donzella dissi, dalle tue grate parole, conosco quanto era dalla retta via lontanato, laquale ti priego à dimostrarmi. Et ella; Peregrino, la moltitudine della gente ti sece errare la selice porta; doue entrando ritroueresti quanto brami: Larustica, & oscura porta doueua essere l'introito tuo, il quale se di nouo ritrouar vorrai, tu poi per tuo piacere trapassar questo mio lungo paese, & seguendo questo stretto calle sicuramente entrando in vna selice via, peruenirai à quella date desiderata porta. Però seguita animosamente, perche correndo vado incontro à quello che là di lungi vedi discendere al basso, acciò che dall'orido mostro non sia osseso. Non potei tanto presto referir à vna si grata Donzella corrispondenti gratie, che subito mi lasciò senza altra guida,

ma lieto, & giocondo.

#### Ritroua vna grande fabricatura à modo d'arco trionfale. Cap. 6.

EGVENDO il mio statuito viaggio per il stretto calle, ritrouai vn'ameno colle, d'onde poi discedendo, peruenni ad vna via, nella quale no per vn miglio caminato era, che alzati gl'occhi auanti, per lungo, ecco ch'io vidi vn'alta fabricatura, che riportò molta cosolatione à i spi riti miei. Gionto là, oue era questo merauiglioso loco, mi

fermai per considerare il tanto sontuoso artificio, che era fabricato di rustica architettura, la quale veniua componendo quattro archi sopra quattro rusticali pilloni di bellissimo marmo. Era la larghezza di questi archi braccia 18. le faccie di piloni erano di otto braccia, l'altezza de gl'archi era di doppia proportione, alla larghezza; sopra i tiloni era il suo corrispondente architraue, fregio, & cornice di pietra serpentina, & al basso eran qua-

2 droni

droni pur di serpentino, che ornauan come base i piloni. Questi quattro piloni sosteneuano vna altissima cuba, sopra la sommità della quale era vn polito piedestallo tondo di corniola, sopra ilquale era vna grande si gura di Alabastro, con filosofale toga ornata; intorno erano isculte queste lettere tanto grandi, che stando al basso benissimo comprender si poteuano.

GEORG. AGRICOLA REIP. NOSTRAE DEFENSOR, ET MAGISTER.

Sopra la cornice di que sti archi erano quattro frontispici, due tondi, & due acuti, & sopra ciascun di loro era vn piedestale, il quale sosteneua vna virile figura togata, & ciascuna haueua il suo nome scritto nei sottogiacente piedestale. In vno era questo nome,

TRAT. LAMPSACENVS. Nel secondo.

PANDVLEVS ANGLYS. Nel terzo.

CALBYS FRIBERGIVS. Nel quarto.

VANNOGIVS BIRINGVTIVS.

ne i sostitamenti de gl'archi erano isculti i quattro tempi dell'anno, & nelle parieti di sotto erano scolpiti varij artificij humani, operanti circa

i Metalli, & mezzi minerali.

Passato alla contemplation della interiorità di questa fabricatura, vidi nel mezzo di essa, situato vn' alto piedestalo di cinque faccie, & era de Diaspide verde. Questo sosteneua vnà polita colonna di corallo ornata di base, & capitello di corniola. Sopra questa (laquale era braccia otto, con la sua proportionata grossezza) era vna sigura diperla in sorma di Minerua, Dea, & inuentrice dell'arti. Sopra ciascuna faccia, ò cornice del Piedestale, cioè al piede di detta colonna, erano cinque sigure di marmo, le quali dimostrauano i cinque piane i legati come prigioni à quel la colonna; i quali erano Saturno, Gioue, Marte, Venere, & Mercurio. Sotto i piedi di Saturno in vna delle cinque facciate del piedestale, erano scritte queste seguenti parole,



#### Sotto Gioue.

Relicto clamore moritur; quod est omnimode non erit; & dum tale erit; quo suit magis erit.

#### Sotto Marte.

Mutata arte natura; nunquam erit quod erat; & incipit esse plusquam erat; & dum mutet quod habet; accipit quod non habet.

## Sotto Venere.

Sola arte, sola via, morte mutatur nunc; in quod viuens non erat tunc; & modo tale erit ex nunc.

TRAT; ET DESILITE I SE 1.

## Sotto Mercurio.

Circonuolat ad altiora, vt sit quod non erat; & dum sit quod non erat; alteruter est quod erat.

Ne gl'anguli di dentro i piloni, erano quattro colonne di Alabastro con i suoi piedestalli, & basi. Queste erano di dorica fabricatura composte, che sosteneuano vn'architraue, fregio, & cornice di corniola. In questo fregio erano sigure hieroglische i sculte nel mezzo di certe bellissime fogliature, cioè, vn sparauiero sopra vn'amo d'albero, pascendosi d'vn cuore. Nel mezzo del secondo fogliame era vn'Aquila volante dictro ad vn vccclletto per prenderlo. Nel terzo era vna Lepre prostrata in terra per riposare. Nel quarto era vna Cicogna con l'ale aperte, & c'haucua vn ramo di origano nel becco.

5 (I)

Dechiara la fignificatione della fabricatura, poi d'indi partito vide vn marauiglioso vecello. Cap. 7.



VELLE figure hieroglifiche mi diedero per vn pezzo da trauagliare, pure hauendoli sopra ciò considerato; giudicai che volessero significare quella dotta sentenza che descriue Cassiodoro, nel quarto delle suc epistole, co la interpretai così. In tutto viene infermo l'humano ingegno, se con la vigilanza non è aiutato, co così dice

Cassiodoro.

AGRESCIT PROFECTO INGENIVM NISI VIGILATIONE

Di quelli motti poi, che io vidi nel piedestalle non poteua comprendere la perfetta significatione, essendo quelli enigmatici; Ma per le sopragiacenti sigure, giudicai che volessero significare la trasmutatione di essi pianeti. Retiratomi poi per riposarmi alquanto sotto le solte frondi d'vn Arboscello, doue vn'aura suaue dolcemente spiraua, sentei vn marauiglioso Augelletto, il quale armoniosamente cantando, non sol faccua la voce propria, ma imitaua quella de molti altri augelli.



Io vdendo si sonoro canto, & quasi scordatomi il resto della fabricatura,mi leuai alquanto da terra, & subito sentei detto Augello variar le voci,imitando hor quella d'vn satinetto, hora quella di chioccia, & de pulesino, & digallo; ma quel che mi parue piu marauiglioso fu, che faceua quella di piffero da campo, & da camera, alle volte imitaua vn violino , hor vna cetra , & alle volte ancora vn armonioso leuto : Era cosi pago questo augelletto (oltra imeravigliosi canti) & di cosi bellissimi colori nelle penne ornato, che non meno era il diletto, & la consolatione dell'orecchie, che quello de gl'occhi. Questo se io proprio non lo hauesse veduto vestito de varij colori, di giallo, rosso, nero, & turchino hauereilo giudicato alla dolcezza del canto, quello istesso c'hanella nostra Città M. Gio. Maria Gandello, per lui amaestrato, per che già ho molte volte (veduto iui ritrouandomi) molti terrieri, & forestieri fermarsi alla sua botega per il marauiglioso canto, & sonora voce del suo Stornello. Onde inuaghito di tanta dolcezza quasi mi era smenticato il camino, & me stesso: Pur ritornando in me medesimo considerana la sodetta fabrica, nella qual consideratione trasportato, ecco che sentei vna sonora armonia d'vna Sampogna, laquale dolcemente intonando, empiua il circonuicino luogo di soaue melodia. Perilche alzati gl'occhi verso il suono, vidi che quello, ilquale con tanta sonorità della festiva sampogna passaua il tempo; Era Pan secondo i gentili, che con Siluano à vicenda con i loro instromenti, dauano alle Ninfe molta consolatione. Leuato d'indi andai la doue quelli con si gran diletto solicitauano i loro instromenti: oue ecco, subito gionto ch'io fui, Siluano vedendomi tutto allegro, & intento à voler seguir il principiato camino, essortommi di sempre perseuerare nella patientia, con la quale si vede il fine de ogni suo dissegno, in testimonio della quale, nella istessa Sampogna cantò questi versi.

Non è difficil cosa che si sia,

Ne tant'alto, ne si lontano segno,

Doue spesso arrivar l'alma disia,

Che non s'aggiunga oprando arte, e ingegno;

Con la patienza dolce, santa, e pia,

Vn bel spirro consegue il suo dissegno,

E gode al sin; il suo bramato intento

Ricco d'ogni virtù, lieto e contento.

Appena Siluano finito hebbe i suoi sententiosi versi, che Pan volendo Sortarmi a non dissidarmi di seguir piu oltre; percioche l'huomo per fatica,non deue restare di seguir virtù, cantò questi altri versi, quasi a vicenda essortandomi, ch'io non douessi mai per fatica alcuna ritrarmi da questa, & d'ogn' altra honorata impresa.

PER conseguir qualche gentil dissegno,
O per dar fine ad honorata impresa,
Non resti salcun d'oprar l'arte, l'ingegno,
D'affaticarsi con trauaglio, espesa;
Bisogna sofferir, chi vol al segno
Gionger, della virtù da pochi intesa,
Ch'al fin ricchezza, honori, al mondo sola
Virtù lodata, per salca vola.

Peruenne ad vn larghissimo siume, oue per vn vecchio Nocchiero passa oltre. Cap. 8.

AVENDO quiui per vn pezzo riposato, & desiando piu oltra seguir il principiato camino, con debite salutationi resi gratie à Pan, & à Siluano, de i suoi grati ricordi. Et poi mi mettei in viaggio; oue caminando sempre sotto frondosi alberi, peruenni ad vn larghissimo siume, ilquale discorreua co vna chiarissima, & limpida acqua:

Et perche era necessario ch'io trapassassi questo largo fiume co vna barchet ta, la qual à posta custodina vn canuto, & robusto vecchio, dubitar mi faceua di qualche futuro male ; perche di là dall'altra ripa, erano le radici d'on'altissimo monte, sotto il quale per quanto giudicaua passar mi conueniua, smontando prima ad vna oscura cauerna, ò buca, che da lungi pareua nel duro sasso fatta. Questa mi daua non poco da pensare, & infondeua in me mille frenesie, o imaginationi, percioche, per il canuto nocchiero, & oscuro porto, non poteua altro congietturare se non che quello fusseil do lente porto di Acheronte; Onde cominciai farmi tutto pauroso, & stupido, bagnando di lacrime le mie pallide guancie, & già la voce mia si faceua rauca, & io tutto dolente, quando che leuati gli occhi verso l'irreparabile barca la vidi magnificamente guarnita d'una opra si ricca, & da buo maestro fabricata, che questa eccedena quella che già ridusse in Colcos Iafone, Castore, & Polluce: à quella che per beneficio di Minerua con ingegno fu fatta, & detta Tritone: Dilche non poteua sperare se non felicissimo viaggio, & anco di sommo gaudio mi pascena, vedendolo ornato d'vn stabistabilito timone d'una ponderosa ancora, d'un'alto albero, & d'una ventilante vela, sopra laquale era dipinta una stella con un circongiacente serpe con questo detto di auree lettere scritto.

DVCIT ARTEM, AD LVCEM VERITATIS TEMPVS.

Smontato in terra il canuto vecchio salutommi con benigne parole, & cominciò essortarmi di perseuerare nel principiato viaggio. Io vditolo cominciai in tutto à rallegrarmi, & chi susse con grato modo li dimandai; Et esso peregrino il nome mio è Tempo, & ho vn figliuolo nomato Studio, ilquale oltre quello altissimo monte tiene vn grandissimo paese; Quiui à que sto negotio son da Gioue statuito, per trapassare con questa sicura nauicella i volonterosi peregrini; Et io à lui Padre mio, sapprai che poco sà ritrouan domi sotto l'ombra d'vn solto arboscello iui venne vna benigna Donzella, laquale dissemi essere moglie del studio sigliuolo della fatica, & che per di qua via haucua vnricco stato; Allhora il benigno vecchio disse non perdiamo tempo, ma intriamo nella preparata nauicella mentre che i cieli sono per noi fauoreuoli. Entrati nel felice legno, & datte le vele al vento, giongessimo al desiderato porto, sopra il quale subito smontato ch'io sui buon vecchio da me prese licentia.

Considera la entrata d'una spelonca, poi vide la nauicella ritornare con armonia: & è datta all'Autore una Ninsa per scorta.

Cap. 9.



ER vn pezzo stato era à considerare la entrata di questa oscura spelonca, auanti laquale era vna piazzetta di mezza circulatione, il semidiametro della quale poteua essere circa ottanta passi; sopra di questo introito vidi in vna negrissima pietra di parangone isculto questo sententioso detto, estratto dal perito Aristotele.

HAC ITVR AD ARTRM, QVÆ CITRA FORTVNÆ LABORAT OPEM.

Ilche no senza consideratione il dotto sabricatore ornò si felice entrata de cosi sententioso motto scolpito nella sodetta pietra. Haueua doppo vna lung a consideratione ritrouato che questa era la solenne entrata della espe rientia significata per la nera pietra, sopra laquale si fa parangone del sosisticato oro, ò argento; & che per questo introito si passa alla diuma arte, quando che di nouo guardado verso il larghissimo siume, vidi la passata na nicella à tutta vela verso me tornarsi, dalla quale y sciua vna grata armonia. Piu ogn'hor amicinandosi il solcante legno saceua il divino tuono di

concordanti instromenti ribombare l'Echo nella oscura spelonca del ben fa bricato porto; percioche chi si faceua sentir con la serenga di Cibele, con il calamo & tibia di Marsia, chi con fiauti, pifferi dretti, & trauersi, chi con cornetti sonori, & muti, chi con la storta del Re Mida, con la soaue tromba di Moise, & con la fistola di Pan; Altri con il choro, ciembalo, & organo di Ieronimo; Altri con Cornemuse, piue, zampogne, & molti altri instro menti, si da fiato come da vento, i quali in piu chori divisi rendevano vna magnifica armonia: gionto il felice legno in porto, & vedendo smontare la sodetta Donzella detta Reale vsuale, con vna compagnia de lasciuette nin fe entrai in vna solenne giubilatione; Questa vedendomi iui solo, & senza guida, laquale mi fusse scorta per condurmi al esito della spelonca, contali parole mi salutò. Peregrino se fortuna t'ha fauorito per fin à questo solenne porto, nel quale senza il tempo mai haueresti possuto peruenire; Dico anco che entrando in quella oscura entrata senza guida, non saresti mai per vscire; Perilche acciò tu conosca che da leale, & veridica Donzella io procedo verso gl'ingredienti peregrini, di non lasciarli ne gli occorrenti pericoli senza qualche guida, son da te venuta con festinante camino, & pigliarai questa mia carissima Ninfa per tua scorta, la quale mediante questa ardente facella, sempre saràtua compagna, & maestra.

> Recita quanta su l'allegrezza per la Ninsa, & la sua beltà. Cap. 10.

I QVESTO quanta fusse la consolatione, & gaudio non sappria narrarlo, ne men vguagliar se gli potria quel lo di Filippide comediografo, ilquale dalla molta consolatione per la receuuta vittoria su estinto: Et anco quella del sapiente Filemone Poeta, delquale tanta su la receuuta allegrezza per il veduto suo asinello, ilquale cosi ci-

uilmente mangiaua i raccolti fichi che essaninandosi morì. Già cominciaua io à referir gratie alla grata Donzella quando essa con la prospera nauicella d'indi partendosi sece vela. Restati iui soli la Ninsa, & io cominciai sissamente à guardarla & dalei non poteua leuar gl'occhi, vedendo la
sua bellezza auanzare quella delle Nereidi, Oceanitide maritime, delle
sluuiali Naide, delle Napee di sonti, delle siluose Driade, delle montane
Oreade, delle pratiue Himnede, & delle Amadriade Ninse de gli alberi.
Se questa susse l'impedia veduta da vergilio esso non haueria si per bella
lodata Amarilla & cosi Ouidio Atlanta, Catullo Ariadna, Propertio
Antiopa, Statio Argia, Marciale Fabulla, & Horatio Glicera: Di piu
arden-

ardente, & amorosa face si sariascaldato Plutone di questa formosissima Ninfa, di modo che hauria lasciato di rapir la infelice Proserpina; Cosi Er cule questa veduta non hauria rapita la sua Bricia; Gioue Egina, & Euro pa; Apolline Marpissa; Aiace Cassandra; Paride Helena, Theseo Arianna, & Giasone Medea, onde essa vedendomi quasi di merauiglia essamina to, & accortasi che altro diletto non sentiua, che pascermi guardando la sua impredicabile bellezza, disse: Lasciamo Peregrino queste speculationi da parte, & seguitami, se il desio tuo è di vedere il sine dell'incominciato viaggio. Con queste benigne parole cominciò con la face della cognitione in mano entrare nella oscura cauerna, & io à seguirla non sui lento. Et quando sussimo per quaranta passi entrati ritrouassimo vna ritonda tomba, nel cui mezzo era vn'alto piedestale di vna variata pietra, sopra del quale era situata vna piramide rotonda di bellissimo Alabastro, sopra il piedestale era questo detto,

# RIVM, SCIENTIA VERO VNIVERSALIVM.

La grata Ninfa cominciò à dire:ecco che hormai entraremo nella speculatione de' secreti di natura, & vedrai sotto queste cauerne, cose da te non pensate, & però seguitami; seguendo il nostro camino, peruenissimo in vna grandissima rottura, nella quale da alto stillauano goccie di acqua, lequali cadendo, con il tempo si congellauano, & pietrisicauansi, per essere miste de denso suco, & per quello ch'io poteua comprendere, erano di variato colore.

Vedendomi la mia scorta di ciò in speculat ione, disse, che cosa strana ti fa marauigliare? è forsi per la stillante acqua da te veduta ò per esser condensata, o per il suo colore? Alche io risposi: essendo il color dell'acqua (per quanto penso) di sua natura se non vno, cio è limpido, & bianco, per questo io staua à considerare d'onde causar si potesse questo variato colore, & non è che di altro mi marauigliassi perche so ben che la maestra natura

produce di continuo nuoue, & incognite cose all'huomo, lequali per spacio di tempo sono poi per isperienria conosciute, & ella fecemi tale risposta.

La Ninfa dechiara la natura dell'acque sotterranee; & di alcuni fiumi.

Et altre bellissime cose.

Ca. 21.



V dei sapere che queste goccie stillanti da quegli alti safsi, e così condensandosi, non si può dire che questa sia sem plice acqua, perche saria di suo proprio colore trasparen te senza sapore, & odore, sottile & lieue. Però questa condensandosi, è da dire, che sia mista; Percioche le pure, e semplici acque esalando per i porri della terra, si infettano, mescolandosi ò con qualche misto, ò con suco liqui-

do, ò con terra, ò con pietra, ò con metallo, ò alle fiate con suco condensato; Perilche questa in tal modo vedendosi condensare, si potria giudicare che fusse pura essalatione, che passando per qualche luogo, oue siano sughi liquidi, si infetta di tal sorte che mutando natura viene atta alla pietrisicatione. Lanatura dell'acqua si conosce dal suo colore, sapore, odore, calore, spessezza, e peso ; ma il proprio suo colore è bianco; quantunque il peri-tissimo Clearco tiene che siatra il bianco, & il nero ; Oltra questo suo proprio colore, sonoui acque di color latteo, come è l'acqua del Danubio, la doue esso diuide la Vindelitia, & il Norcio dalla Germania; Di bianchiz-zo colore quella del siume Oaxe della Scithia; Di bianco, come il siume Nera della Umhria; Di Luteo come il fiume Ochra della Sassonia; Di Flauo, e biondo, come è il fiume Meno della Germania; Di sanguineo, come è l'acqua del fonte Telepho; Di rosso, come è il fiume Rubicone della Ita-lia, ò Redera della Germania; Di verde, come è il fiume Moscella che scorre nel Reno. Sonoui anche di glauco colore, come è l'acqua ch'ènella Termophile, cioè quella che scorre nel bagno; Di ceruleo, come è il fiume che passa trà Treniggio, e Feltro, ò il fiume Bla di Sueuia appresso Blabeura, & vltimamente di color tendente al nero, come è il fiume Ilza, che vien da i monti Boemi, e che scorre nel Danubio. Questi quanto à i colori saranno sofficienti essempi. Mà perche il sapore è vn'altra qualità intrinseca, però dicoti esserne di sapore vario, come di dolce, grasso, salso, amaro, acetoso, astringente, ò stitico, acre, ò di sapore strauagante, come di solfo, di rame, di ferro, e d'altri: Di dolce, e soaue, come l'acqua del fiume Smeno della Laconia; Et poi d'vn'altra dolcezza, & souità che eccede tutte le altre, come è l'acque del fonte, che si troua lontano due miglia à Grania, & come l'acqua de i bagni di Cardria appresso Dascilo, laquale (come dice Pausania) è di tal dolcezza, che eccede il latte.

Marauigliar ben ti faria vna sorte di acqua, che tiene il sapore di vino gustandone, come el'acqua che si troua appresso Paphlagonia alla quale tutti
i paesani vi concorreno per berne, & di simile qualità eil fonte nella Isola
di Andro detta Diotechnosia, di l'onte di Naxo recitato da Propertio.
Di grasso vedrassi poi com'è Lipari siume nella Cicilia, il quale si vede come vnto di oglio scorrere. Di salso come molti sonti nella Germania. Di
amaro come le acque calde che nascono à Marmarica oltra Arsinoe, & col
siume Hippano di Ponto si mescola vn picciolo rio che sente di molta amarezza. Di acetoso ne sono molte nella Germania, massime vna sonte che
nasce cinque miglia lunge di Elbogena terra di Boemia, che si potria vsare
per aceto. In smolnicio v'è vn pozzo la cui acqua è sorte stitica, & astringente, & ha anco acrimonia in se. Di Acre, & Violento vi è il siume stige, percioche di quella acqua posta in vaso di Argento, Rame, ò serro il
pertugia, come sa l'acqua che si vsa per partir l'Oro dall' Argento. Et i sodetti saranti per essempio.

## Ritroua vn'aurea lastrula, & la Ninfa dice la Origine. Cap. 12.

o I che per mezzo miglio caminato hauessimo per la lunga, & scabrosa spelonca, nella quale sempre qualche ostacolo di acute pietre, hor mi percoteuano il capo, hor le spalle, & hor le schinche, per uenessimo in vna altra oscurissima tomba, oue postasi à sedere sopra scabrosi sassi à riposarsi, non molto lungi vidi vn non so che di lampeg-

giare: per ilche leuatomi, & andato inanti per veder questa marauiglia: Ecco ch'io trouai vna splendente lastrula; la quale al colore, & al peso giudicai di sinissimo oro, all'hora mi parue essere nella minera di Norico, nella quale i Taurici cauando tal'hor anci ben spesso ritrouano pezzetti d'oro di grossezza d'vna faba, ò di lupino bello puro, & netto. Et ritornato d seder appresso la mia sida guida, dissi, scorta mia benigna, & grata, per quello ch'io posso conietturare noi siamo passati quasi nelle intime parti di questo altissimo monte; Doue la madre natura è sauoreuole, per esseruila vena del oro; Et ella peregrino, anzi che la madre natura anco altroue ha fatto de tali doni, & però in più luoghi si è ritrouato più puro, & netto che misto dalle pietre, dalle molte terre, & dalle diuerse pietre, con lequali suole essere concreato, & diciò ne sa fede molti sumi fatti celebri, non per loro natura; Maper le loro arene, & pezzetti d'oro, che essi conducono, com'è il siume Tago della Spagna, il Gange della India, lo Hebro della Tracia, il Patolo della Lidia, l'Albi della Germania, il Pò,

il Pò, Tesino, & Adda della Italia, & molti altri: Et io à lei, Mi marauiglio ditanti gossi ignoranti che vogliono far minere d'oro in casa, con i loro fabricamenti in aere, nella qual cosa primamente spendono la rational minera della loro vita, con la stabile minera del suo hauere per voler ritrouare quello che non può far arte, ne natura, in quello suo cosi breue tempo, & imaginati vasi, & empiastri.

La Ninfa riprende chi segue la falsa Donzella abbandonando la veridica sua Regina. Cap. 13.

QVESTE parolerispose cosi la Ninsa. Di questo ne è cagione la mia falsa sorella, la quale à i ciechi auari, sa si ben dipignere quelle sue chimere, ch'essi pensandosi alla sicura farsi ricchi, anzi ricchissimi, co'l suo star in casa, interno à quelli tanti capriciosi vasi, tanti forni, tanti registri, tanti destillamenti, or tanti crusioli, lasciano il prati

ticare per gli alpestri, & metallici monti, la doue la natura da douero da finisimo l'oro, & l'argento, & molti altri minerali, & mezzi minerali, tanto vtili all'vso humano. Non ti dico questo senza causa; perche so ben che molti vi sono, anzi vna infinità d'huomini, che hanno ritrouato, d saputo, & Stattone patroni de varie minere: & lasciamo andar da parte quelle. di Rame, Ferro, Piombo, Stagno, & simili, che poco se ne sono curati. Ma anche di quelle che rendono Argento. Ti so dire che tanto è in loro inuecchiata quella insanabile febre etica della auaritia, che non possendo tollerare di guadagnare dieci, vinti, trenta, & più per cento co'l affaticarsi in questa certa, & veridica arte metallica, lasciano da parte la certa, & seguono quella disperata Arte sofistica della mia bastarda, o falsa sorella; perche promette di farricco l'huomo, non in doi, ò quattro mesi, ma in tre settimane, anzi in trei giorni. Questi tali potriano seguir la insegna dell'inasinito Rè Mida, ilquale si potria mostrar per oraculo de gli auari, & de gli ignoranti: Lasciamo questo da canto, che creditu che vtile renda la mutatione fatta con questi metalli inferiori, cioè, Rame, Ferro, Stagno, Piombo, Argento viuo, & altri come è Stibio, & Marchesita,i quali non solamente sono vtili, ma commodi, & necessary: Et che tiparerà quando questo vederai con effetto? si come hora da me hai in parole. Et io risposi allora, credo che non senza cagione il discorso humano habbia procreato quella sua figliuola detta Reale usuale, & donatogli si ricco paese, & che con quella sua mistione d'un metallo con l'altro, ò per se con altra cosa, trasformando detti metalli, fa altra metallica compositione, come è primo il bronil bronzo d'Artigliaria; 2.de Campane; 3. il Rame in color d'oro detto oricalco; 4. & 5. in color bianco con calamitta per far vasi; 6. la composition de Specchi; 7. la compositione per caratteri da Stampare; 8. il far il Piltro per vasi; 9. & 10. la Cerusa; 11. la Biacca; 12. il Verderame; 13. & 14. l'Azurro; 15. il Cinaprio; 16. il Solimato; 17. il Precipitato; 18. la preciosa gemma dell'Antimonio, altre simili ritrouate inuentioni, ella disse di queste operationi rederai in breue casi compassioneuoli, ache ti parerà miracoli, però leua. i, acaminiamo, perche lunga è la via per

questa oscura spelunca.

Leuati dal quieto sedere, seguitassimo il nostro principiato camino, nelquale spesso calpestando sopra qualche fantastica pietra, hora azurra, hora nera, hor biggia, hor lucente, hor bianca, & d'altri colori, mi faceua non poco trattener nel camino; onde vedendo tanto spesso fermarmi, la mia grata scorta disse; per non lasciarti con la mente in consideratione, sopra la varietà di tante pietre, entriamo in quella bellissima tomba, oue là auanti vedi quella pendente lampeda, & iui da me saratti il tutto scoperto. Nel dir queste parole entrassimo nella tomba, nel cui mezzo era vn'alto Piedestale di sinissimo, & venoso Iaspide, sopra il quale vidi vna statua di sina. Corniola, laquale alle sembianze dimostraua la sigura di Mercurio: Questa teneua vn candelabro distinto con sette lumi, questo hieroglificamente dimostraua essere il nume della naturale filosofia. Sopra le quattro fazze del Piedestale con bellissimi berilli si formauano questi quattro detti. Nella prima dellequali era

NATURA OPERATIONUM MAGISTRA. Nell'altra parte.
NATURA SECUNDUM ORDINEM OMNE FACIT. Nell'altra parte.
NATURA NIL FACIT FRUSTRA. Nell'altra parte.
NATURA NON DEFFICIT IN NECESSARIIS, NECABUNDAT IN SUPERFLUIS.

Doppo ch'io hebbi per vn pezzo considerato il luogo, i sententiosi det ti, sedei à canto la mia fedel guida, laquale con benigne parole disse, per rispondere alle tue dimande sattemi poco sà, circa quelle pietre di tanti colori da te vedute; dicoti, che della varietà di colori, di quelle pietre (lascian do da parte tutte le altre) è cagione la varietà della materia, cioè, del suco; perciò che il freddo formando i Metalli, solamente la stingue insieme, e per questo anche i Metalli trà loro sono disferenti sì di colore, splendore, sapore, sodore, come di peso, fortezza, e debilità. Et io, Donzella, di tutto ciò dammi vera instruttione, onde così cominciando disse.

La Ninfa rende la causa del colore de' Metalli, & loro creatione. Cap. 14.

Ma CCIO, che tu prima intendi d'onde viene il variato colore de detti metalli odi: l'oro è di color fuluo, perche. oil colore muto la terra in vna certa sincera & pura flauezza, prima che si trouasse mista con l'acqua, ouero il suco si tinse di quel colore istesso, ilquale doueua poi diuentare oro. Il rame è rossetto, per hauer il calore pri-

ma abbrusciato quella terra alquanto arsa, & non pura. L'argento è bianco, perciò che fù la sua terra bianca, & si come è anche quella dell'argento viuo. Il piombo bianco, cioè il stagno, è men candido per la sua terra, piu oscura, per laquale è causa che men bianco si dimostri. Il piombo cinericio, cio è antimonio. Il piombo nero è di color fosco per la sua terra bianca, laquale mista con la nera si fa fosca. Venendo poi alla tuare solutione della varietà delle pietre dicoti, che le pietre hanno quelli colori istessi,i quali haucuano le materie, delle quali esse sono fatte, & il colore appresso (che è anco causa efficiente) dà il colore alla materia, per cioche questo può fare i colori chiari ofcuri, & gli ofcuri chiari; stando che le pietre pigliano il loro colore, cosi dalla materia, come dalla loro causa efficiente; & io risposi, credo questo, Ma quello ch'io desidero sapere è la varietà di colori del le dette pietre, cioè ciascuna minera che colore in se contiene, & delle cose raccontate (che molto sono state à me gratissime) ringratioti, & ella. La tua dimanda è meriteuole di resolutione, però in breuissime parole sodisfarò all'intento tuo.

Essende l'oro il piu nobile Metallo de gl'altri da lui cominciarò à distinguere la minera sua, laquale è de diversi colori, percioche se ne troua in va rie pietre, lequali hora sono azure come è il lapislazuli, hora gialle, come è l'orpimento, o marchesite, hora di color smorto, come è nel marmo salego & hora in certe pietre nere à guisa di bronzi fluviali, lasciando da parte vna certaterra bituminosadi colore com'e la terra Argillagraue, & che rende odor di solfo & molte arene di fiumi : La Minera dell'argento è più variabile, per cioche questo metallo quasi sempre si ritroua vnito ò co rame, o con piombo o qualche fiata con ferro, di modo che ogni mistione varia colore, secondo la natura, cioè di azurro, di verde, & di giallo, ma non distintamente tutta gialla, tutta azurra, ò tutta verde; La minera di questo merallo è affai ponderofa, & per il più con lucente grana, la quale quanto piu minuta sarà, tanto più di bontà sarà & migliore; Di que sto metalloritrouasene in molte pietre, come in vna simile al treuertino, o al bazano,

bazano, & in vn'altra ch'è di color bigio, ma fosco, & smortizzo; Se farà adunque ritrouato in vna pietra bianca piombosa, & grave, essa sarà ottima minera; lasciamo le pietre, perche alle volte se ne ritroua in vna certa terra bigia, oscurain quantità, ma se sarà la detta terra di ferrigno colore, ò rossiccio, & lucente, tanto più sarà abondante di argento. Passiamo al rame; Questo metallo ritrouasi in varie pietre; ma assai bene in vna certa pietra come pauonazza, ò bigia, laquale ha alcune venette uerdi ò gialle; Se ritrouerai l'albazano esfere vn poco uerdizzo, ò di color pauonazzo, allhora starai sicuro di hauer ritronato un tesoro per essere la miglior minera di tutte le altre. Il piombo ritrouase da molti prattici in "vno certo" sasso detto colombino, che è tutto sospeso, spongoso, & bianco, com'è la pietra trauertina, con certe pontette nere, anco trouasi in pietrarossa, din vna certa terra di color cenericcio; Ma quella che siritronanel sasso bianco con grana chiara, & minuta, è di tutte la migliore . Per il piu il stagno si ritroua in queste tre pietre, cioè bianca, ò tendente al giallizzo, ò bigio oscu ro,o pietra spongosa, laquale non è cosi dura come quella del piombo; La minera del ferro è de affai sorti; ma parlando prima della migliore; dico esfere la ponderosa, chiara, ferma, di grana, priua d'ogni cattino odore, netta diterra, fuggendo quella che ha colore di calamità; però queste sono le più note specie del ferro, quella c'ha odore d'altri metalli malamente si può purgare, senon per vehemente fuoco, & è frangibile; Vn'altra è nera con grana minuta, laquale è più, & men buona secondo la sua qualità; vn'altra è chiara, & ponderosa, laquale è ottima; Vn'altra ritrouasi con minuta, & rilucente grana, che facilmente spoluerizandosi vien tenuta per il più non effere troppo buona; quella poi che siritrona hauer color nero, con grana grossa; vale quasi niente ò poco. Hor lasciaremo da canto tutti gli al tri mezzi minerali, perche lungo saria il nostro ragionamento.

Ritroua i nomi de molti auttori, poi all'vscir della spelonca, fi parte la Ninfa. Cap. 115.

and it is the section of

EDENDO la Ninfa, che anco io staua ad aspettare sopraciò qualche ragionamento, dissemi Se hai disso di saper piu distintamente legi il nostro divino Georgio Agricola. Oltra di ciò se poi desideri di sapere i secreti di natura, i quali si conoscono con questo nume della natural filosofia; questi ritrouerai descritti da infiniti scrit-

tori Greci, Latini, i nomi de i quali ò almeno della maggior parte cosi d'antiqui, come de moderni, vedrai isculti in questi tre marmorei quadramenti. menti, per iquali dottamente vien formata la tomba in quadrangulo . To desideroso non solamente di sapere quelli nomi, ma per prenderne per mia memoria un essempio sopra un foglio cominciando al primo quadrato, poi al secondo & alterzo ritrouai questi.

Tyceas. Licering Man us. Antiates Sudines Eschio. Ruffus. C. Plinius. Praxiteles. Cornelius Nepos. L. Pifo. Theophrastus Herodotus. Callistratus. Epigenes. Philip & Eudoxus. Rangille & Olimpicus. Archimedes. Plistonicus. Aristoteles. . Pelopeus. Timeus Siculus. Artemedorus. Messala. Mutianus. Democritus. Isidorus. C. Ictius. Tuberonus. Trasillus. Satirus. Antigonus. Antigonus. Archelaus Rex. Werrius. Calius Antipatrus. Eubemerus. and Corn. Bocchus. Theocrestus. 3 20 Sophocles and mo mig Pelagius. 1734 103 Zeroaftes. Tulius Baffus, Sant 2 Fab. Veftalis. Theomones, name Niceas. Zactalias. Iacchus. Bucoridas ... Diomedes. Andreas. Metrodorus Sepius. Xenontius. Plato. 1 3 . 13 . 13 Philo. Durides ... Attalus. Vitruuius. Annius facialis. Theopompus. Euripides. Butthus. Iuba Rex. Galba. Diagoras. Mnexicles. Demoteles. Ismenias. M. Varro. Alex. Polystores. Metridates. Senex nigrus. Land Caracenus. Pyteas. Philoxenus. Seneca. Asaruba Mnesea. Fabianus. Xenocrates. Duricles. Apicon. Dionisius. Aristagoras. Mecenates. tes . Sotacus. Nymphodorus. Aion. Antistenes. Marsus poeta. Stesias Guidius. Nicander. Affricanus.

Vannotius Beringu-Iolla. Allegar Heliodorus. Calbus Fribergius. Pandulfus Anglus. Apellas Tasins. Anaxilaus. Cassius Hemina. Horus Chrisorichi-Aristogenes.

Corn. Celfus. was what Lindus. to and a sin otan Parmenfision togical Zosinus Alexad. Licus. Bland on the Oftanes of your domail Xenogrates. Saoranus. Stephanus ad Heracl. Theophilus. Rodianus, illow in worth Impain to objust in Pebicchius. Salpas. Licinius Macrus. Albertus. Petasius. 10 ... Io. Apuleus. Trebeus Niger . Nicceratus. Menechinus. Sestrius Niger. Canides: Comment Salustius. Policlitus. Cecilius. Cecilius. Messala. Comerius. andia milo Polyhistores. Hippocrates. Theomnestus. Polibius. Callimachus. Scephius. Augustiles. . rol et off des Veradianus .... Menander. Democrates. whomas in Because is theres.

Non haueua anco finito di scriuere tutti i nomi, che nel terzo quadramento si conteneuano quando la mia grata Ninfa disse. Peregrino non piu autori perche la gran copia confonde il ceruello, ma seguiamo piu oltre; Mossassi essa con l'ardente facella per caminare per la oscura via, non potei oltra procedere nel pigliare essempio di piu nomi, ma con presti passi fui ssorciato seguirla, se seco entrai in vualunga spelonca, laquale (quantunque oscura, se alta) era drittissima, facile, se tendente verso la sommità del monte. Come io cominciai prendere lume della bocca della vscita, la scorta mia non so à che modo la perdessi. Ilche non potcua considerare se questo susse per me selice, d infelice segno. Pur discorrendo con l'intelletto giudicai che l'hauermi essa così solo lasciato, essere stato à buon sine, percioche essa ben sapeua, che non haurei ritrouato piu ostacoli alcuni in essa spelunca.

## Ritrouasi sopra vn ameno colle quale lasciato, viene ad vna selua Cap. 16. 17

o'N queste considerationi caminando veni all'uscita di questo lungo, e oscuro loco, oue mi ritrouai sopra la som mità d'un ameno colle, ilquale era contiguo all'altissimo monte, la cui costiera era longhissima. Quiui dolcemente spiraua vna aura leue, laquale moueua gl'odorosi sori, e le sresche herbette, vededo il luogo atto per

dar quiete alla mia stanca vita, mi collocai sotto l'ombregianti frondi delle

glan-



glandifere querciole. Qui non ui mancaua la purpurca uiola, il maro, la bianca, l'azurra achilea, il candido Lilio conuallio, l'abs arabica, il milelotto, il cartamo, il foglio, il croco, il rampante ciclamino, & gelsomino bianco, & giallo, l'odorato Lilio, & molti altri fiori, & herbe che empiuano questo luogo di soanissimo odore: meglio anche tra-Stullaua l'animo mio uedendo per la amena costiera del uerdeggiante colle uarij animaletti andar uagando, & con mutua amicitia trascorrere, massime lasciuetti, & Caprini satiruli, bicorni Fauni, rampanti Capre, timidi Conigli, saltanti Caprioli, e ueloci Lepri. Questa contemplatione tanto più era maggiore, quanto ueniua accompagnata dall'armonioso canto de' garruli augelletti, i quali con diletteuole uoce circonuolando per le dense frondi empiuano il luogo di soaue sonorità, di modo che ogni addolorato cuore si saria rallegrato, massimamente udendo la noce delle solitarie Passere, del discolo Papagallo, della pietosa Lucinia, piangente la morte della figliuola di Licaone, & il tristo caso della sua sorella, delli macchiati Meruli, del Stridulo Picco marito di Pomona, che con pietosa uo ce manifestaua il sdegno della cruda Circe, della lasciua Pernice.

Pernice, & de' grati vccelli di Palamede. Hauendo per buon pezzo passato il tempo in questo spettacolo, & data quiete ai lassi membri, leuai, & presi il mio camino per vn soaue calle tendente per la costiera del colle, oue ritrouai vn bisurcato sentiero, vno discendente da vna parte, e l'altro dall'altra so datomi alla fortuna seguitai quello che mi parue più frequentato, ilquale era tendente giù verso vna stretta valle causata da vn'altro colle, scendendo questo caminaua per vna picciola selua, non di Abeti, Larici, Alni, d'Tedi; mà d'Alberi sruttiferi; Percioche vedeua hor vittrici palme, con i secondi rami de' pendenti Datali, hor odorosi Cedri, Limoni, e Naranzi; hor Hippomelidi, Pistacchi, Pomi granati, Mele cotogni, hora dentro mirti, e nespili, hor sorbe, corniole, & molti altri alberi ca-

richi di soauissimi frutti.

Seguendo il mio camino per questa selua, ecco che'l felice calle mi condusse appresso vn lungo pergolato di odorosi fiori dottamente fabricato, sot to ilquale sedeuano molte lasciuette Ninfe, lequali con armoniosi canti ho ra à tre, quattro, cinque, & hora à otto voci cantauano concordanti Madrigali, e rusticali Canzonette. Vedendole in questo sì soaue canto, paruemi di ridurmi iui sotto vn folto cispuglio, oue al mio parere veder non mi poteuano le amorose Ninfe. Io srà le frondi della mia virente capannetta mirando, vedeua quelle che doppo il lungo canto prendeuano varij instromenti da corde, con i quali cominciarono vna concordante armonia, percioche entrando queste Ninfe con i loro instromenti ad vna ad vna nel sonoro con cento, Prima vna vidi prendere la sonora Lira di Mercurio, doppo vn poco vn'altra soggiongendo vidi con vn rebeschino; vn'altra con vn Lirone, e di mano seguendo vn' Arpa, vn Salterio, vn Leuto, vn Dedacordo, vn Violino, con il suo alto, Tenore, e Basso, vna Viola con il suo alto Tenore.

e Basso, vna Zamura, Finice, Petido, Panduro, Barbito, e con vn Timpano; Mà quella che vltimamente aggionse faceua con vna sonora Cetra d'Apolline miracoli nel diminuire. Questa concorde armonia durò per vn pezzo, doue poi quelle bellissime Ninse non

sò à che modo sparuero da gli occhi mici. Camina per va valle oue vdi gridi, & ritroua cose compassione uoli, 80 marauigliose. Cap. 17.



EVATOMI fuora della virente capannetta, e seguen do il calle, mi ritrouai sotto quell'odoroso pergolato ornato, del rampante ciclamino, di gelsomino, di conuolui, e di varie spetie di rose, lequali al luogo rendeuano sua-uissimo odore. Così ritrouai vna via non molto larga, per laquale caminando peruenni alle radici d'vn'alto mon-

te, che faceua vna larghissima, e lunga Valle con vn'altro monte, oue da penetranti stridi, e voci furono di subito deste le mie intente orecchie, tutto di ciò fatto timido, e pur seguendo più auanti, lasciai adietro le radici di questo, & venni alla punta d'vn'altro monticello tendente verso Aquilone, girato che l'hebbi, ecco ch'io vidi poco ini distante, quelle genti (secondo potei congietturare) lequali nel fine del mio primo sogno vidi. Più inan ti caminando entrai frà quella mecanica turba, laquale ne i suoi distinti luo ghi solicitaua le operationi sue. Ohime, che meraviglioso caso vidi io degno prime di copassione, e che acerbo spettacolo mi sù, vedendo alcuni prendere la bel caso. la figliuola di Cellio, che tutta rubiconda mandaua gli stridi al Cielo, e con impeto scoperto le sue delicate carni gettarla in vno spaccioso, e fiammeggiante forno; Perilche ritener non poteuami, che di compassione tutto lagrimoso non bagnasse le guancie, e con più frequentia, mandaua io suspiri, vedendo dal virile corpo del padre di Vulcano essere tagliato vn braccio, e gettarlo in quello infocato luogo. 10 desideroso di veder il fine di questo horrendo caso, & iui per vn pezzo stando, vidi con marauigliosa arte, & non sò à che modo essere estratte le decotte carni, & ecco poi da terra scoprirsi la materia, con laquale Gioue folgorò contra inimici suoi, la doue in vn subito leuatosi vn gran lampo da questo artificio, ecco vn tremebondo tuono, che commouer fece la terra ne i circonuicini luoghi; Perilche paruemi cento anni, il partirmi da si tremendo luogo.

Haueualasciato questi huomini, e ritornato adietro con tranquillo viag gio, per vna lunga Valle, quando che alzati gli occhi verso Occidente vidi vn gran Villaggio; oue quanto più vicino mi faceua, io vdiua vna soaue armonia, laquale congietturare non poteua co' quali instromenti susse fatta, per non essere suono commune. Giunto io à questo luogo tutto di forti muri circondato, entrato per vna honoratissima porta di Corinta fabricatura, niun sonatore veder poteua. Mà solo il concordante suono percoteuail mio attento udito. Più auanti in fretta caminando, vidi da lungi vna aperta casa tutta sumante, perilche allhora giudicai essere peruenuto al

dolente

dolente stigio di Plutone. Fattomi per il sonoro tuono trà me animo contifecodonuaua il mio lento camino verso il veduto luego, oue giunto vidi da alcuni huomini neri, à guisa di Etiopi, senza veruna pietà essere spogliato nudo il bellissimo corpo della amorosa Dea, laquale leuata di peso la vidi gettare nella fumante casuccia; altri gettarui il capo dell'infelice figlinolo di Saturno. Ilche da pietà mi causana varij accidenti. Dubitando che la costoro operatione non fusse come la passata, voleua in quell'instante partirmi, quando, che presero le cotte carni gettandole nell'ombelico penetrante nel ventre della madre di Saturno: oue doppo vn pezzo la detta madre hauendo ben digesto queste carni concreò nel ventre suo maravigliose cose; percioche, ecco all'impronisoriuocar vidi dal ventre una risenante materia di piramidale forma, la moltitudine dellaquale era cagione della prenarrata armonia.

Ritroua vn claustrale, nelquale vide casi di compassione quantunque vtili.



ER non Star frà questa disperata turba, pre si il camino fuori di questo villaggio, e mi ritrouai in vn'altra valletta tendente verso Oriente, nellaquale solicit ando il mio festino passo, peruenni ad vn grande claustrale edificato de' bellissimi muri. Là doue giunto; e benrifguardato il sontuoso ornamento di aurea opra, con laquale era fabricata la entrata di questo ridotto, vidi

sopra essa porta questo motto isculto in vna finissima corniola.

COMMODOPLYS QVAM LYCRO.

Lasciai questa porta, e passato più oltre uedeua infiniti, & uarij instromenti usuali, che con uaghezza risplendeuano come un Sole. Trascorrendo questo luogo peruenni in un gran cortile, nel cui centro edificata ui era una certa struttura, laquale alle grandissime fiamme, & alle uolanti fauille, giudicai essere la fornace del maligno Rè Nabucodenasor. Qui non molto stando con marauiglia del ueduto luogo, ecco huomini di uista spauentosa, uenire portando ogn'uno un rotondo uaso di pietra cotta, à modo Terzo di Pitarro, e per certi buchi (ini alla fornace construtti con modo, che con certe loro lastre terree ucniuano chiusi, e tal'hor aperti) con lunghi ferri collocarlo, e d'indi in poi, altri uidi come malandrini privi di pietà, condurre aninta con forti legami, una nuda donna, & in un subito con arte farla in più pezzi,i quali uedeua collocare in quelli terrei uafi giànella infocata fornace posii. Questa insclice donna conobbi essere la madre dell'Alato fanciullo; Percioche esso ueniua seguendola con suoi fanciulleschi pianti.

per un

Oh che caso, oh che spettacolo era questo, di commouere le tigre, non che li huomini à qualche pietà: Dilche commosso io dal pianto del tribulato fanciullo (ilquale ogn'hor con gridi inuocaua Dio) non poteua senon con suspiri accompagnare i suoi pietosi pianti. Quelli pezzi di carne vedeua essere involti con certa loro naturale ò minerale poluere ( alla quale penso, che Cadmo habbia dato il nome) & poi ne i detti terrei vasi tutto ciò mettendoui dauano lunga decottione. Quando poi di nouo viddi la dolente, & corrotta donna effer estratta viua non con quelle sue prime rubiconde chiome, anzi con Maestà, con auree trezze, & con beltà pari al Sole, di far inuaghire ogn' vno che la mirasse; si ben ch'allhora restai tutto di maraviglia pieno; di modo che pensando, che questi sussero spiriti, ò qualche discepolo della Maga Circe, atto in trasformare gl'humani corpi, si come da lei mutati furono in diversi animali i compagnidel sagace Vlisse; non vedeua l'hora di lasciar questa sorte di gente, & vscir di questo loco. Per ilche già per vn pezzo trascorso era fuori, & di paura non poteua riuolgere imiei stupidi occhi, per non vedere stratio, & pena, quando che vna penetrante voce sentei à dietro chiamarmi, dil che quanto piu dubitando frequentana i miei soliciti passi, tanto piu la voce s'inalzana facendo risonar l'Echo per le vicine valli, onde cresceuami ogn'hor più l'acerba pena. Ma quando poi riuolti gl'occhi mici afflitti, viddi dietro me correndo venire vna ombra à guisa di donna; fattomi buon animo di aspettarla, mi, fermai, & gionta sparue, & viddi la mia benigna Ninfa poco à dietro lasciatomi, laquale con mellistue parole mi persuase senza timore che ritornassi al lasciato loco, & uedessi altre meravigliose cose, non men dell'altre degne.

Fattomi sicuro per le grate parole della mia fida scorta, ritornai nel la-caso. Sciato luoco; oue entrato, uiddi molti delli sodetti operanti in uno ardente foco colocare un antico uaso di buona creta fabricato, et in esso poi gettarui una coagulata massa di ueneno della madre di Saturno, insieme mescolato con sale spirituoso della terra. Chiusa che hebbero la hocca di questo terreo uaso, lasciaronlo fra ardenti carboni, & poi leuandolo da questa operatione, leuarono fuori la sodetta materia, laqual viddi lianca come neue, Della qual cosa fattone con graui pistelli sottilissima poluere ne presero la mità, seruando il resto di essa da loro chiamata il gran veneno; Et ecco in uno instante uiddi con stridi essere menato un bell'ssimo giouine, tutto lacrimoso, & smorto; ilquale à certi segni conobbi che era il padre à E-uandro essaltato al cielo, alquale dato à mangiare di quella uenenosa poluere, si conuerse egli anco in poluere, come se dal fuoco susse striut-to: Questa poluere era da questi ingrati operanti nomata triaca. Essendo io

per vn pezzo stato quiui, senza veder altra nouità, già deliberato haueua di lasciar questo miserando luogo, e seguir il mio viaggio; Anzi già comin ciaua caminare fuori di questo inferno, quando uidida robusti huomini menare la cara amata del padre di Terreo, tutta piangente, e fiammeggiante in modo che di dolore mi moueua à compassione, & collocarla in un'ardente letto. Allhora dimandata la cazione di questo così duro oltraggio, fatto ad un tanto feminile decoro, un d'essi operanti disse; sappi peregrino che questa donna patisce una infirmità sanguinea, portata dal uentre materno, & però l'habbiamo presa non già per ucciderla, mà per risanarla come tu ueder potrai. Tutto ammirativo stando, io vidi questa giovine tutta mesta,e di sudore carica per il gran calore del fuoco, & uno di quelli rigidi operanti (qual mi pensaua che fusse qualche peritissimo Medico uenuto dal gran studio di Esculapio) prendere di quella poluere da loro nomata ueneno, e dargliene per cibo; & d'indi à poco presero la detta infelice donna cauandola della ardente stuffa, laquale quando uidi quasi del tutto essanimata, di compassione fui sforciato à lagrimare, e maggiore mi accresceua il dolore uedendo essi crudi operanti collocarla nel sodetto letto, e di nuono sudando cibarla con l'altra poluere da loro dettatriaca. Onde poi il dolor ch'io n'haueua presotutto si conuerse in marauiglia, quando ch'io uidi la bellissima giouine uiua nell'ardente letto, e lauatogli con mele le delicate membra; essere in tutto risanata con bianchissima carne relucente come uno auolio. Hor contiguo à que sto luogo, era un'altro albergo tutto fumante dalquale usciuano penetranti gridi: Oue gionto uidi in un caldo letto essere concatenata la infelice giouine, laquale fù dall'astuto marito nel ferreo laccio presa. Questa misera ad alta uoce gridando innocaua Dio, che porgesse qualche aiuto alle tante sue pene; Et così in questo trauaglio stando, ecco molti portar alcuni pezzi di carne della bianca. e candida sorella della uera donna (laquale se ogn'hor non è cibata del sudor di Marte tutta languida muore) oue essi dando da mangiare

di detta carne alla giouine, ueniua à purgare l'enorme uitio commesso uerso l'amato marito, & d'indi à un pezzo estratta la uidi più bella che un giglio,

> più lucente che Diana.

> > Peruenne

Peruenne in vn cortile, & è condotto da vna Ninfa in vn giardino, oue vdì vna soaue armonia. Et dopò vn strano accidente, cosa diletteuole. Cap. 19.

PARVE MI quella visione in vn subito, & paruemi che di nouo mi ritrouassi al piede d'vn'alto monte in vna valetta solitaria, & alpestra, oue seguendo per vn strano calle peruenni ad vna longhissima siepe fatta di rose, & d'altri odorati siori; laquale tendeua verso Occidente ad vn grande cortile, che da lungi si ve-

deua di vagbissima fabricatura corinta edificato, con alti muri & di proportionate finestre ornati. Giunto à questo luogo, & considerando la sontuosa porta, le bellissime colonne, gli Architraui, il fregio, la cornice, le basi, i piedestali, & i capitelli, vedeua ciascun collocato da perito architetto con misura, & arte. Nel detto fregio era tutta la fauola di Narciso, ilquale per la limpidezza del fonte da se stesso su ingannato. Da questa fauola non poteua altro conietturare, se non che questa fuse la felice entrata del delicioso loco, per doue passano tutte le bellissime Ninfe, & per-doue anco passorono Niso, Nireo, Paride, Lesbia, Lauina, Helena, & Lamia,i quali seguirono quasi le norme di Narciso. Stando i.1 questa contemplatione, ecco venir verso me vna bellissima Ninfa, la quale doppo molte parole benigne, & grate, mi prese per la mano conducendomi per dentro. Entrando con essa, peruenni in vn verdissimo giardino pieno di preciosi frutti, & di odoriferi fiori, nel mezzo del quale era vn spacioso pergolato, & sotto vidi seder molte vaghissime Ninfe, lequali con suo-ni, & canti passauano il tempo loro. Giontoui appresso, secemi la mia Ninfa fermare dietro vn'odorifero rosaro, oue staua contemplando le bianche carni, i gesti, & lasciui atti delle festiue Ninfe, lequali doppo vn poco cominciorono vna soaue armonia: fra le quali vna ne vidi con vn clauicimbalo far cose merauigliose,& vn'altra sottogiongerui con vn Me nacordo, & cosi ad vna, ad vna seguiuano chi con vn' Arpicordo vn Dol cemelo, Clauicordo, & chi con vna ben accordata Cetra Et tale era la risonante armonia delle festose giouani, che non solamente inuaghir faceuami, ma apena iui ritener mi poteua, che con soliciti passi non mi facessi a quelle più vicino. Ma dubitando che non fusse cagione col'andata mia, di leuar le vaghe Ninfe da si grato solazzo, ini dimorai fintanto che ritornata fula mia fida scorta.

La oue lasciato mi haueua, disse Peregrino seguitami, & essa vscendo seto fuori di questo magnifico giardino, & io seguidola peruenessimo in vn grā caso cortile, Oue vidi nel mezzo vna forte pregione, circa laquale parati vista

uano forti carboni, & seccalegna. Questo redendo io, non poteua sapere di ciò la cagione; Perilche vedendomi la grata Ninfa di maraviglia mosso disse, Peregrino presto vederai vn pietoso, & humano sacrificio collocarsi nella disperata pregione; Et io, perche si fà questo? Et ella rispose, per la Dea della beltà. Percioche di questo ne fu inuentore Narcisso. Dicendo.essa queste parole, ecco molti crudeli con grosse catene menar certi pregioni, oue auicinatisi à me, fra loro miseri, & infelici, conobbi la dilettosa fanciulla perseguitrice della prole del Sole, l'altra era la ricca figliuola d'Hipperione, vi era anche l'ocioso padre di Chirone, or il polueroso, & nero padre di Vulcano. Questi con pianti, & lacrime, & quelle con pietose voci, & gridi intonauano tutto il luogo. Hor chiusi nella forte pregione, & accesoui attorno l'ardente foco, più i pianti loro cresceuano, & più i gridi ascendeuano al Cielo: Doppò vn'hora, ò quasi, vidi essi empij operati cstrahere le arse carni, & conuerse in fluente materia, la quale da essi veniua gettata fra due spianate, & liscie lastre, oue essa materia congellatasi, & d'indi à vn pezzo estraheuanla. Questa riportata ad vna ruota, (per certo lor affetto) mi faceua marauigliare, & più attonito restai quando la mia cara Ninfa mi condusse à veder, non il fonte di Narciso; mapiù suprema fabricatura, nella quale redeuail Cielo, Arbori, Fiori, Huomini, & Animali secondo il sito della congellata, & lucente materia, & veniua dico mostrando per restesso le rapite sigure de gl'oppositi, sempre conuertendo l'opposito con finta dimostratione dell'opposito. Questo non solamente su cagione della morte del bellissimo Narciso; ma doppò infinite Ninfe, essendo state falsamente ingannate, da questo ne rimasero come stolte.

Sceso da vn colle, peruenne ad vn villaggio, narra di alcune lettere che erano sopra la porta, & di vn strano caso. Cap. 20.



ER l'accresciuto disio di seguir più oltre lasciai questo luogo,& caminando per vn stretto calle,esso mi conduse sopra vn' ameno colle, oue ritrouai vna ben fabricata Nicchia, nella quale eraui dentro vna marmorea statua ch'haucua vno ornato libro in vna mano, & nell'altra vn compasso. Questa era situata sopra vn Piedestale di

Alabastro, nel quale crano queste note.
MESSALA NOTARVM CVLTOR.

La Nicchia era caggionata da quattro quadroni di finissimo marmo, con la sua bellissima cuba. In quelli, oltre molte intagliate fogliature, erani vn breue per ciascun quadrone, in vno d'i quali era descritto così.

SI QUERIS OMNIA FERE TRIPHON HABET. Nell'altro era scritto.
TYRANNION M. Z. TENET. Nell'altro.
GORDIANUS 1000. CONTINET. Nell'altro.
PERGAMENSES LCCM. SERVAT.

Sopra questa Nicchia ui era vn'altra statua di marmo con un Piedestale sotto i piedi, nelquale eranui scritte queste notte.

IOAN: CVTHENBERGYS TEVT IMPRE: LIT. IN VENT.

Ilche dimostraua che questo fusse stato principio di ampliar per opre,et inuentioni sue questo sito. Doppò and aua considerando queste figure, & vedeuale da perito maestro isculte; poi risguardando il delitioso colle tutto da frondiferi arborscelli fatto ombroso, non sapeua in qual parte prender doueße il mio camino, & più oltra guardando al basso del colle, uidi un bellissimo villaggio cinto de alti muri perilche riuolgendomi uerso quelloco, ritrouai un stretto calle per ilquale peruenni alla porta del veduto uillaggio. Quiui mi firmai à contemplare questa bellissima entrata sornata di colonnato, Piedestale, base, capitelli Architraue, freggio, & cornice di corinta fabricatura con diversi traliniati marmi, i quali l'un con l'altro faceuano maravigliosa questa machina. Nel fregio eranui descritte le prime lettere Alfabetiche de diverse lingue compartite in 45. quadretti nel 1.2.3. 6 4. d'iquali erala olaph Caldea: nel 5. la Aleph Hebrea commune:nel 6. l'Aleph Hebrea di Esdra:nel 7. l'Aleph Antica del trasito: nel 8.9.10 & II. l'Aleph Hebrea Strauagante:nel 12. l'Ha Latina, antica,& Alpha Greca commune:nel 13.l'Alpha Greca di Cirillo :nel 14. l'Alpha di Apollonio Tianeo:nel 15.l' Alpha Greca hieroglifica:nel 16. l'Alpha Greca antica:nel 17 l'Alpha Greca de Virgilio Filosofo:nel 18. l'Alpha Greca incognita: nel 19. 6 20. l'Aleph Semaritana: nel 21. l'Alpha Iacobita:nel 22 l'Alpha Cophtica:nel 23. l'Aluz Assirica, & Finicia: nel 24. 6 25. l'Aliph Indiana: nel 26. l'ha gottica: nel 27. l'Aliph Arabica & Punica:nel 28 & 29. l'Alemoxi Saracena: nel 30. l'Az Macedonica: nel 31. l'Az Dalmatica: nel 32. l'Illirica: nel 33. l'Alpha Babilonica:nel 34.la Lombarda:nel 35.la Normandica:nel 36. l'Az Ruffiana, Bulgara, Miscia, & Seruiana: nel 37. & 38. l'Achomus Egittiaca: nel 39. l'Athion Egittiaca: nel 40. 41. l'Ha Hetrusca: nel 42.0 43. l'Ayp. Armenica: nel 44. l'Ha Incognita: nel 45. l'Ha di Honorio Tebano.

| X   | M  | M   |    | N        |
|-----|----|-----|----|----------|
| 8   | 68 | M   | Z  | 6        |
| 300 | A  | 8   | M  | 2        |
| 2   |    | U   | N  | <b>%</b> |
| 16  | 17 | 18; | 19 | 20       |
| A   |    |     |    |          |
| A   |    |     |    |          |



Perche dubia mi era la cagione, per quale cosi sopra questa porta-isculte sussero quelle note, mi sirmai un poco, oue poi uenutami in memoriala passata Nicchia, la quale giudicandola vn'indice di questa, determinai che essa fusse la felice porta, per doue s'entra in quel loco, che tanto ha fatto ampliare le virtu, & stimar le scientie, in modo che se il loco trisone, & il Tiranione, è quello dell'antico Gordiano susseui, saria quasi nulla; Percioche la inuentione di Gioanne Cutembergo, è Stata per la utilità, & commode de dotti', degna di perpetuo honore.

Fatto io desideroso di ueder l'honorata fatica di questa Cutemberga sett. inuestigatione, à caso uolgendomi per una dritta uia peruenni in un gran cortile, nel cui mezzo eraui collocata una terrea caldara sopra ardenti carboni, & ecco in forti catene vidi menare quel Toro che per lasciuo amore ingannò la bella Europa, sopra ilquale era ligato l'afflitto Padre di Chirone, & il ceneroso Padre di Vulcano : Questo Toro in un tempo da molti in simil arte, & ufficio periti, su preso, & cosi uiuo coni legati pregioni su collocato in esso terreo uaso; oue in un subito st leuarono per fina al Cielo i gridi, Doppò il spacio di mezza hora ecco ch'io uidi ogni cosa conuersa in liquore, del quale ne era preso con cucchiari di ferro, & gettato in alcune stanze à sua attione sabricate, d'indi cauato quello

quello liquore già in massa dura converso, and avano esti fabricatori cernen do di quello, quelle parti da loro determinate, & ogn' vna di esse, ch'erano circa trenta era collocata in vna stanza: ch'era come vna profonda sepoltura; ma tutta aperta. Queste stanze erano date in gonerno ad altri operanti, iquali con diligenza, & Studio andanano prendendone hor in vna parte & hora in vn'altra per fina ad vna loro determinata quantità laquale fatta tutta ofcura, con vna loro nera compositione, & poi sopra po-Stoui vn candido velo, vidi esso in vn subito oscurato con rette linee, di mo do che per lui si vedea la Troiana ossidione, le guerre de Romani, di Cartaginesi & tutto quello che l'huomo desidera di sapere; si d'rna, come di piu scientie. Queste cose mi faceuano star tutto marauiglioso, massime vedendo quanto vale l'arte, & l'ingegno all'humano vso ritrouato, onde per que sto luogo gloriar si può. Anasagora, Teofrasto, Chrisipo, Seruio Sulp. Atteo Capit Empedocle, Galeno, Arestarco, Beda, & Aristofane che sin à que sti tempi sia tralineata la fama delle loro fatiche, o virtù anzi sia per tra paßar (mercè di questo sito) ne i futuri tempi à posteri nostri.

Ritrouasi sopra vn colle, poi peruenne ad vn'alto Villaggio oue vide cose inaudite. Cap. 21.

RASCORSO ch'io fui per questo solenne loco, & di parte in parte cosideratolo, riuolsi i passi altroue, & ogn'-bor piu oltra caminando arriuai ad vn picciolo colle cir condato da diuerse sorti di rose talmente compartite, che per ogni poco spacio vi era ò Mortella, d Rosmarino, d Oleastro, d Timo, la cui entrata era d'vn bellissimo arco

fatto di odorosi ligustri, & sambuchi; il disio mi introdusse entro, la doue gionto & consideratolo giudicaua che Plinio presa hauesse la distintione delle rose, percioche vi era la rosa campana tanto primatitia delle altre; Dietro questa seguina la trachinia poi la alabandica, la spinela, la molte foglie, la greca detta lycni, la grecula, la moscheaton, la coroneola, la tarda melisia, o poi la tardissima prenessina insieme con la egittia, o lutea, laqual cosa rendeua al sito non poco diletto; si per il loro fragrante odore, come per la diuersità delle loro specie. Questa cost ben situata siepe corrispondeua al sito del colle: ilqual era ornato de diuerse olenti herbe, o siori di modo che quini si vedeua la ozimoide la brasica hortense, l'epitemo, il gladiolo cio existione il mililotto, l'herba trinitas, la virga aurea il daugo, coris, isopo, camedrio, o calamento, con il peucedano. Nella sommità del colle era vna limpida sonte, con laquale per piccioli riuoletti quà, o là vaganti

uaganti veniua adacquato il solenne colle. Questa era circondata da varij arboscelli, di quali chi con i loro fiori, chi con i frutti, chi con le frondi, o scorcie, & legno empiuano il luogo di soaue odore: Percioche qui vidi l'anagiro, il corneolo, la mandola, l'alberges, la cerasa, & lo lentisco, con i suoi soaui fiori, accompagnati dal cubebe, dal giunipero, noce moscata, cedro, limone, narancio, & altri alberi carichi de'loro odorati frutti. Quiui un'aura soaue moueua le frondi de' circongiacenti alberi sotto de' quali per



vn pezzo mi collocai; Uscito di questo loco il giudicai colle consacrato a qualche bellissima, diuina Ninfa. Cosi scendendo al basso del colle, e uscito, entrai nella ualle, dallaquale peruëni alle radici d'un alto monte, at torno le cui radici seguendo, ecco che di lungi vidi un gră uillaggio ornato de molte torri, alquale fattomi vicino cominciai sentire uarij gridi, si come là susse il stigio infernale. Giunto alla grande entrata causata da una magnisica porta, solicitaua la mia peregrinatione; e piu nell'intrinseco del loco mi metteua, quando i frequenti gridi, le compassione uoci, non solamente secero lenti, e tardi i miei passi, ma retrogressi per alquanto.

Ohime quanto mi premeua la confusione nata in un subito nell'animo mio del Stare, ritornare, & andare, percioche il stare conosceua essere da otioso. il ritornare da timido, & l'andare verso lochi incogniti, & pericolosi da troppo coraggioso. Pur la cognitione leuandomi il velo della ambiguità. & facendomi tutto presto à mouermi, & molto sollecito alla principiata impresa, & seguendo il destino mio per intricate uie, peruenni ad una focosa stuffa, nella quale compassioneuolmente vedeua il lacrimoso, & dolente padre di Tantalo abbracciandosi con il melanconico figliuolo della Terra. Più i gridi loro empiuano le orecchie mie di compassione, & più risonar faceuan l'Eco per le vicine cauerne quando erano bagnati con le flus sibili, & bianche carni del crudo & fragile padre di Chirone. Ohime chi vedesse i membri delaniati, i delicati corpiloro destrutti, non ui faria bisogno imparare à dolersi. Ma piangendo l'altrui danno imiteria la eccellentia & humanità si di Flauio Vespesiano, che maritò la figliuola del superato nimico, & che sempre pianse la morte de gl'innocenti, & giusti; come la tenerezza de L. Crasso Oratore, ilquale vestitosi di nero per molti giorni, pianse la morta sua morena Pesce. Che dolore adunque loro saria Stato, se hauessero ueduto questi miseri corpi con tali pene delacerate? certo il loro pianto saria stato senza termine, ò per il lungo pianto sariano estinti. I custodi & ministri stauano attorno la forte stussa, & con ferrei instromenti ne estraheuano le carni delli disfatti, gettandole per loro sepoltura nella pertusata terra, di doue poi ne leuauano vn certo che, à modo di spoglie di testudine, ilquale risembraua marauigliosi, & rispondenti instromenti dedicati all'vso humano. Questo tanto piu aspra faceua la mia pena, quanto piu consideraua à tal termine essere i miseri corpi trassormati. Fat to piu desideroso di vedere i secreti di questo loco, fecimi piu vicino alla stuffa. Main vn subito fui da gli operanti con impeto scacciato; & io pauroso mi retirai à dietro.

Peruenne in vn'altro Villaggio oue vide vna carcere compartita in quattro par

S. C. I. T. O. del compassioneuole loco presi il camino verso vna lunga valle, laquale hauendo da ogni lato altre vallette mi risembraua la Valle camonica, ò valle trompia nostre del Bresciano. In essa già hauendo caminato vn pezzo, mi ritrouai alla bocca della prima valletta, per la quale si vedeua vn compartito Villaggio, i muri delle

ease del quale crano bianchissimic Giunto al desiatoloco, er per vna spa-

riosa porta di rustica fabricatura entrato, peruenni in vn gran cortile nono nel cui mezzo eranui due forti carceri ben chiuse, dalle quali si vdiuano caso. gemiti & sufpiri; là oue fattomi vicino, & ricercando qualche fessura, ò buco, per ilquale penetrando gl'occhi, potessi vedere da chi occasionati fussero i flebili cruciati, ciò non mi valse; percioche un minimo buchetto, ne pur vn picciolissimo forame, mai potei ritrouare. Questa sepoltura de gl'infelici corpi, & questa chiusa tomba, dalla quale ne vsciuano i frequenti pianti, gia haueua determinato lasciare, poscia che con mezzi alcuni non poteua dar suffragio a i miseri incarcerati; quando soprauennero alcuni in habito mecanico, & de rozzi panni uestiti, iquali si per la loro improuisa venuta, si per i loro austeri sguardi, come per ritrouarmi ne i loro à me incogniti, & siluestri luochi, mi diedero non poco spauento, ilquale faceua con frequenti, anzi veloci passi la partita mia solecita. Ohime qual spauentato da qualche subitaneo caso, fuggendo se vien riuocato non sa se piu presto debbe morire, ò vicinarsi all'occasionato loco della formidabile paura, cosi mi trouai quando sentei vna voce dicendo, si fuggono questi lochi? non fuggire, & non dubitare; perche tu sei sicuro. Non odi peregrino, ritorna, perche questo loco non è de malandrini, ne malfattori, ma di Metrodoro, & di Eufrauore Cetaneo, & de suoi discepoli; all'hora cresciutomi l'ardire di ritornar à dietro solo vinto dal disio di veder gl'incarcerati corpi , ritornai alla oscura tomba , laquale con artificio aperta, la vidi separata à modo di quattro profonde caue. Nel fondo d'v-10. cana era dell'acuto licore del padre di Thoante,& sopra esso eraui vna gra. 10. tuzza de virgulte, sopra laquale vidi steso vn gemente corpo, delquale richiesto il nome d gli operanti dissero essere il figliuolo della Terra; Questo vedeua io come un troncone di legno carico di neue; Ma da chi questa bianchezza fusse causata discerner non poteua. Nell'altra caua similmenzi calo te eranel fondo del detto licore, prima passato per natura, & poi purificato per arte, in questo era immerso (per quanto eglino dissero) il padre di Orione; Questo vidi carico, à modo di brina la cui candidezza auanzaua i gigli, l'auolio, la neue, & l'armelino. Nella terza caua similmen-12. te cra della pungente acqua del genitore d'Himeneo , sopra laquale era so-fo. spesa vna gratizzola di virgulti, & sopra essa vidi stesala vaga madre di Hermafrodito; Questa era tutta verde come ruta, ò maratro. Nella quarta era del mordente suco della pianta del padre de Thioneo, sopra il-iz. caso quale si vedeua la sorella del Sole collocata come gl'altri; Questa paruemi vedere essaltata al Cielo vestita del colore della pietra cerauro, Anzi il suo colore eccedeua quello del fiore del xifion, della cicorea, della prouinca, del melancio, & della buglossa. Queste caue di nouo chiuse dai crudeli operanti mi diedero occasione di lasciar questo loco, & seguir il mio

Entra in vn Castelletto, oue vide tre altre prigioni, nelle quali erano alcuni con ansia tormentati, poi partito ritroua doi villaggi, & se li rappresenta la Ninfa nouamente.

Cap. 23.



ASCIATA questa Valletta, & entrato dinouo nella lunga valle, con solliciti passi arriuai ad vn'altra valletta, nel fin della quale vidi vn loco situato à modo di ca stelletto, con tre torrette; oue gionto uidi la sua entrata di dorica fabricatura, sopra laquale in tre distinte nicchie, era la statua di tre Mercuri, lequali statue haueua-

no vn pugnale fitto nel petto, & teneuano le mani, & la faccia leuata ver so il Cielo, & eranotutte diverse; percioche vna era di Lapislazuli, l'altra di Alabastro, & l'altra di Corallo, & ciascuna haueua l'ale grandissime doppo le spalle. Nel fregio era questo detto.

O CCISIO DAT VITAM FVGA DIVERSAM.

OCCISIO DAT VITAM FYGA DIVERSAM. Entrato in questo loco vidi vna strettissima via, per laquale passato en-

trai in vn spatioso cortile, nel cui mezzo erano tre spaciose pregioni, à modo di caldissime stuffe; Fattomi à quelle vicino, vidi in vna il padre di Eudoro, ilquale sotterrato sotto nell'arido & focoso suco della figliuola di De mogorgone, madre di Saturno, & sotto l'aspro & celebrato sale Alchimico artificiato fuggendo le parti basse era salito al cielo collocandosi fra stelle resplendenti di Zafiro, & vestito di fiori, d'isopo, melancio, & rosma-15.ca rino. Nell'altra erani il padre di Laro sotterrato nel penetrante, & arden te sudore della madre di Tartaro, ilquale chiamato da i Dei de gentili similmente saliua uerso il cielo carico de corniole, de coralli, & de rubini, & coronato del uago fiore del papauero, del anemone, & del lisimacchio Que sti due pregioni erano custoditi da Apollodoro Atchiese, da Polignoto 16. ca Thafio, & da suoi discepoli. Nella terza vidi il padre di Mirtillo coperto del acro uomito della madre di Tagete, ilquale vinto dal gran calore veniua sforzato lasciare la madre della Notte, & à volo ascendere verso il cie lo coronato de lilij, ligustri, & gigli, alla cui fortezza V enere restaua vinta,& Marte cedeua,& gl'Alchimisti sigliuoli della melanconia, di ciò attoniti restauano come accecati, & ftolti.

Se di marauiglia mi furono le passate cose, tanto più mi furono le seguen ni, percioche hauendo lasciato il sedetto loco, & preso il camino per lator-

thosa

tuosa Valle, circondata da erti, & sassosi monti, mi ritrouai oue era un bel fabricato Villaggio alle radici de gl'altissimi monti. La doue peruenuto entrai per vna porta fatta di rustica fabricatura, sopra laquale vidi vn feroce Leone dilaniare l'homicida di Argos. Questo non poco da pensare mi diede mentre considerana il significato suo, ilquale non senza proposito su stabilito sopra l'entrata di questo loco, percioche eranui isculte queste parole.

VIVENS ERAM MOBILIS, IAM MORTVVS MIRA REFORMO.

Considerando poi, che il star ini à speculare quella fabricatura per in 17.02uestigare la sua significatione, era vn perder tempo, però entrainel villag so. gio, oue uidi un'ampla carcere situata sopra vna caldissima stuffa, nellaquale con artificio serrato, erà l'auo di Pallante immerso nella infernale acqua, che separò la fraternità de' figliuoli d'Hiperione; l'infelice uecchio ogn'hor con frequenti gemiti piangendo il tristo caso ueniua delaniato, & dal caldo soffocato. Morto il misero vecchiarello, & già restate l'ossa sue aride, fecche, uidi quelle sanguinose & si participanti di ueneno, che erano attenon solo à corrompere & mouere ogni corpo rubusto, & forte; ma trapassare come saeta, ò dardo ogni gagliardo membro. Era questo veneno da gli operanti nomato foco, coltello, & rasoio, ilquale (quantung; mai non vide la fucina di Vulcano) taglia, & penetra per natura. Già fissamen te stana nella contemplatione di questo caso, non potendo determinare se ciò fusse opramagica delle donne della Scitia dette Vitie, lequali con il sol sguardo occidono, ò di Pasete recitato nelli Adagy, ilquale con li suoi incantamenti all'improuiso preparaua vn conuito, & il preparato faceua sparire, ò di quelli populi detti Nerui della Scytia, i quali (secondo Erodo-to) tramutauano gl'huomini in lupi, si come Circe gli tramutaua in porci; quando all'improuiso uidi d'appresso uerso me uenire la mia Ninfa datami per scorta, o guida.

Di quanto gaudio mi fusse la venuta della mia sida Ninsa, non lo saprei sprimere, ma ben lo potei vguagliare à quella di Diagora Rhodio recitato da Gellio, ilquale uedendo i tre suoi sigliuoli per la hauuta vittoria incoronati, di somma consolatione morì, ò quello di M. Iuuentio Thalna Consule (secondo Valerio massimo) ilquale vedendo le direttiue lettere de Romani à lui supplicatrici uinto di allegrezza essaminò. Questa vedendomi per la sua subita venuta che io era fatto quasi mutolo, & stupido, con dolci parole disse. La presenza mia non ti ha da dar tanta marauiglia che tu ne resti attonito con gli occhi fissi in terra, & io doppo vn dolente suspiro, con il guardarla ben bene cossideraua se essa sussi la sui a Ninsa, che per aua ti mi lasciò, & già nella Idea mia fattone de sembianti suoi proua feci tal

F 3 risposta.

risposta. Quando la cosa desiata è tarda, & quando dell'aspettata s'ha perduta la speranza, soprauenendo poi all'improuiso, causa che tutti i spiriti co'l calore naturale del corpo abbandonando il cuore, farestar l'huomo attonito, & supido, & alle siate essangue. Però non è merauiglia se io in tal stato son incorso; Et ella, la penutamia è stata tarda, & all'improuiso, perche essendo io dedicata all'officio di sar la scorta à l'ingredienti peregrini, mi bisognaua essere loro guida, perche douendo essi passare per la cauerna del porto, dubitai che essi dentro non restassero, & poi sapendo che hormai tu doueui essere al sine di questa Vallata, della quale oscendo senza mio documento il viaggio tuo stato saria infelice & acciò che tu presto ritroui la desiata entrata custodita dalla tua benigna donzella non piu tardiamo, ma con soliciti passi seguitami.



ON molto lungi caminato haucuamo che si trouassimo nel fine della Valle, oue vidi à noi vicino vn fantastico edificio, ne sapeua se fusse fatto alla Dorica, Corinta, Tosca, Ionica, Rustrica, de composita, sopra la porta delquale vidi la statua di Esculapio giacente sopra vn quadrato sasso, nel quale era isculto questo motto,

MELLVS: IN DIESCON DEEN TO GETTE IN DE TOTALE

Ne poteua giudicare altro che loco virtuoso, nelquale entrata la mia fida scortaio à seguirla non fui lento. Si ritrouauamo quasi nelle viscere del monte quando ritrouassimo vna scendente apertura dalla sommità del monte à modo d'vn pozzo di diametro cubiti circa venti attorno laquale era vna scala larga circa doi cubiti, ascendente à modo di lumaca, per que-Ra ascendessimo sopra l'arduo monte, oue vidi vn'ameno, praticello circon dato d'odorosi pomi, pruni, citroni, & meli, & che verdeggiana di soane herbe, lequali con i loro variati fiorirendeuano al luogo vn gratissimo odore, oue tra gl'altri vidi il mezareon, il croco, il cartamo, il giacinto, la cal ta, la iride, il poleo, l'origano, & infinite altre, da vna parte eraui vn loco à modo di palaggio di rustica fabricatura, alquale fattisi noi vicini, & entrati miritrouai in vna piazzetta, nel cui centro vidi vna colonna di finissimo alabastro con la sua base, & capitello di corniola, sopra laquale era vna figura di Saturno fatta di franzibilissima pietra; era questa colonnanel mezzo de doi alti piedestali marmorini, sopra i quali erano due togate

gate figure che mirauano verso la figura di Saturno, come nume da loro essaltato, in vno d'essi piedestali era questa inscrittione.

THEOPHRASTYS PARACELSUS, Well'altro.

PETRVS ANDR: MATHEOL:

Questa struttura cominciana tranagliarmi quando fui dalla Ninfa chiamato entrar in vna dirupata casa, oue vidi alcuni operanti, senza pietà portar l'incenerato genitore di Plutone tutto fracassato, & battuto, & diviso in minutissime parti, gettarlo in vna infocata fornace. Allhora la 18.es-Ninfa disse, non ti marauigliare di questo Peregrino, perche cosi vien de- 10. stinato dalla natura sua per giouare ad altrui. Fra poche hore vidi i minutissimi membri in suttilissima cenere conuersi, laquale fu subito gettata con altri fragmenti de' lasciati membri in vn terreo catino circondato da ardentissimi carboni, oue doppo vn poco vidi tutto cid conuerso in giacinti, granate, crisopaty, topazzi smeraldi, & in altre preciose gemme, lequali teneua che fussero di quelle portate di Ethiopia, di Arabia, di Scitia, & di Cartagine. Queste se fussero state ritrouate dall'hidropico Aristarco grammatico Alessandrino, dal podagroso Ptolomeo Filadelfo Rè d'Egitto, dal leproso Froila secondo figl. del magno Alfonso dal febricitante An tipare Sidonio Poeta, dal pazzo Cleomede Astipalense, er dall'Appopletico Iulio Cesare (da Tranquillo recitato) che sariano state à loro più in preggio, che i loro Reami, il loro paese, & loro grammatiche. Mentre che io attonito staua in considerar questo tesoro, ecco che vidi la scorta mia pscir di questo luogo, & io à seguirla non tardai.

Giàera dietro la guida mia, che si auicinaua appresso ad vna frondosa selua quando lei mi disse sappi Peregrino, che in quella selua che là auanti vedi molti volendo entrare senza altra scorta, si sono dispersi, & andati per essa vagabondi; Però tu solo entrerai, seguendo sempre quello retto calle, che tu vedi là auanti appresso quel pino, perche à dietro ritornar mi conuiene, & sappi che doppo l'escita di questa selua, & salito quello monte ritrouerai la tua desiata porta, nella quale entrò la tua Donzella, nella quale finirai il tuo viaggio. Dicendo queste parole, in en subito sparue, che appena gratie render le potei; Onde trouandomi tutto solo dissi, ohime è questo il calle che prender debb'io? da qual parte poi uolgerò il camino? che sarà di me misero ogni fiata, che io farò scontro in qualche siluestre, & famelico animale? con che arma ferrirò l'inimica bestia? con qual scuto mi coprirò dalle acute onghie delli orsi, & de leoni? Contali pensieri sopra me stando, & vedendo che il ritornar era da timido, & l'andar da troppo audace, non sapeua quello ch'io douessi fare; al sine confortatomi per le già grate parole della fida mia Ninfa, entrai nella solta

F 4 selua,

felua, & tra me consideraua se questa susse stata la selua Albunea Thedesca, oue già corsero gran numero di gente Italiana per hauer risposta da
gli Oracoli. Ma se susse susse su di Dance i in qualche tronco de Albero che risposto hauria alle mie dimande, se la sel
ua Aricina veduta vi haurei qualche Ninfa de Diana andar uagando per
ritrouar Esculapio che riuocasse in uita Hippolito, ò visto vi haurei qualche seruo, ò qualche samigliare di Numa Pompilio iui ritirato ad essercitare l'arte dell'indouinare, ouero se susse susti i boschi della Traccia ueduto ui haurei li uccelli con impeto uolare, i quadrupedi velocemente correre adescati dalla dolce armonia di Orseo: con questa consideratione solicitando per un stretto calle, il disperato viaggio, mi ritrouai sopra vn piu
alto monte del passato, oue da lontano speculando uidi due altissime porte
situate alle radici de un'altro monte; Et io desideroso di gionger ad esse
cominciai discendere & così per alquanto caminato, gionsi ad un loco molto augusto & precipitoso.



Quiui di nouo ritrouai il Conte di Treues, ilquale subito vedendomi disse; che strana via è questa tua ? Et io, strana in uero per ritrouar la destra porta

porta che da principio trouai. Et esso rispose, per essa tu desideri entrare ¿ Erio, tale è il desio mio. Allhora disse il Conte perche uedoti desideroso della sublime scientia de Filosofi, ti uoglio leuar questa satica, & instruirti prima di questa scientia con filosofali discorsi, & poi veniremo alla compositione, & odi.

Il Conte esplica molti Filosofali discorsi. Cap. 25.

ER fraternal amore chi mi vorrà credere, credendomi egli sarà suo prositto, & chi non mi vorrà credere, se ne auedrà nelle suc operationi, & da se medessimo si castigherà, non volendosi per l'altrui essempio cassigare. Non ti curare delli falsi Alchimisti, ne di quelli che in lor cre deno & non pratticare, con loro: perche tutto quello che

potresti trouar di buono nelli libri, essi te disuiarebbono, per loro affirmationi solamente con dire se ben non sapessero altro che dire, io l'ho fatta, ella è cosi. Et io ti dico, che se tali non fugi mai non gustarai niente di buono: perche quello che i librinarrano da un canto, essi leuano dall'altro, per loro affirmationi, & sacramenti Conciosia che in verità io stesso, quando hebbi questa scientia, auanti che l'hauesse isperimentata, ò messa in opera, l'haueua hauut a nei libri dieci anni auanti, ch'io la facesse. Ma come te dico quando per sorte questi ingannatori maledetti ladri degni delle forche, abomineuoli mi peniuano à trouare, essi mi suiauano da lauorare nella buona openione, nella qual'i libri m'hauean messo, facendo mille sacramenti, e giurando alcuna volta d'una cosa vera, doue io sapeua ben il contrario, per che l'haueua già nella mia pazzia prouato. Però non poteua mai venire à confirmar la mia openione, fin àtanto ch'io no li lasciai totalmente, o mi diedià studiar sempre de di in di, o di bene in meglio, sopra questa materia; perche chi vuol imparare deue pratticare con li sauij, & non con ingannatori; che li sauj, per li quali si puo imparar senza i libri, sappi ch'essi la metteno in strani nomi, & parole oscure. E sappi che mai niun libro la dichiararà in parole vere, & aperte, se non per parabole, è per figure. Ma l'huomo deue vedere, & riueder, quanto piu souente sia possibile de la sentenza, & riguardar l'operationi che la natura drizza nel le sue opere. Onde io concludo, & credemi: Lascia le sofisticationi, & tutti quelli che li credeno: fugi le lor sublimationi, congiontioni, separationi, congelationi, distillationi, preparationi, concussioni, & altri inganni: & taciano coloro ch'affirmano altra tintura, che la nostra eser vera,

vera, ne apparente, ne reccar'alcun profitto: Et tacciano coloro, ch'affermano altro solfo che il nostro, ilqual' è occulto nel ventre della magnesia; er che vogliono tirar'altro argento viuo che dal seruitor rosso, daltra ac qua permanente che la nostra, laqual'in niun modo si congionge se non in sua natura, o non bagna, o non ha bisogno di cosa alcuna, che non sia di sua natura, & vnita di sua natura. Non vi è altro aceto che'l nostro, ne altro regimento, ne altri colori che li nostri: ne altre sublimationi che le nostre, ne altra solutione che la nostra, ne altra congellatione che la nostra, ne altra putrefattione che la nostra; ne altra materia che la nostra. Lascia gl'alumi, il vitriollo, il sale, & ogni atramento, borase, acque forti, herbe di qualonque sorte, animali, bestie, & tutto quello che da quelli può rscire, capilli, sangue, vrina, sperma, carne, voua pietre tutte minerali: & lascia tutti i metalli soli, quantunque da essi sia l'entrata. Perche la nostra materia per le parole de filosofi deue esser composta d'argento viuo, & argento viuo non è altra cosa che metallo, come appar per Geber, & per il gran Rosario, per Aristotile, per il codice della verità, per Platone, Morieno, Ali, Calid, per Alessandro, per Bendegid per Fesijd, Serapione, Arnaldo di Villa noua, per Maria, per Auicenna, per Costantino, per Sarne, che fece il libro che si chiama Lilium, per Daniele, per Alberto nella sua Tramite, per l'abbreuiatione di Scotto, per l'epistola di Seuero, ch'egli scriue ad Aros Re d'Arabia, & di Temus, per Mariano, & Euclide nel suo settimo capitolo de retractatione, & per tutta la filosofia, & massime per Aristotile nel libro terzo delli Metheori, dou'e tutta l'arte senza alcuna parabola. Dicendo che li metalli non son'altra cosa, che argento viuo, coagulato per vno de gradi di decottione, per lungo tempo prodotti nelle vene della terra: Et nondimeno non son nostra medicina essistenti esti in forma metallica, perch'esti non sono anchora la nostra pietra, mentre restano in forma metallica : Perch'egli è impossibile, ch'vna materia habbia due forme.

Che la pietra deue esser ridutta în prima materia. Cap. 26.



O M E si dirà dunque ch'essi siano la pietra, ch'è vna forma media, fra metalli & mercurio, se primieramente quella forma non gli è tolta, & ridottanella sua prima ma materia? Et però dice Aristotile, Democrito al li bro della filosofia al terzo delli Metheori. Facciano gli artisti come vogliono, essi non mutaranno mai la for-

ma de metalli, se da essi non è fatta riduttione nella sua prima materia:

Et anche lo dicono tutti i libri, che parlano delle nature metalliche. Ma per intender che cosa voglia dire mutare, & ridurre nel primo essere: Tu dei sapere, che la prima materia, è quella cosa, si come la prima materia dell'huomo, è sperma dell'huomo, & della donna. Ma gli ignoranti vogliono intendere questa parola della prima riduttione à questo modo, cioè del ridurre nella prima materia, essi dicono nelli quattro elementi: perche li quattro elementi sono la prima materia di tutte le cose create. Veramente essi dicono il vero, li quattro elementi sono la prima materia, della prima materia, cioè che gli elementi tutti quattro sono la cosa d'onde son fatti, il solso, & l'argento viuo, liquali sono la prima materia de metalli.

Laragion'e questa; perche li quattro elementi sono così buoni, per far'vn'asino, ò vn bue, come per far li metalli. Onde bisogna che prima gli elementi si faccino per natura argento vino, & solfo auanti che questi elementi possino esser prima materia de metalli. Essempio. Quando vn'huomo è composto, esso non è composto delli quattro elementi, che siano anchora quattro elementi, ma la natura gli ha già trasmutati per far sperma, & liha fatti sperma, & cosi li quattro elementi, non si puon chiamar la prima materia delli metalli, piu tosto che dell'altre cose, se prima essi elementi non sono vniti ò trasmutati alla forma de' metalli, & non son fatti mercurio, e solfo. Allhora saran la prima materia de metalli propria, perche faccia la natura; poi ciò che vorrà, sopra questa materia, cioè mercurio, & solfo, che vi saran sempre forma metallica. Ma per auanti, mentre che essi erano anchora quattro elementi, & non erano anchora argento vino, & solfo, la natura haurebbe potuto estender si à farne qual si voglia specie d'animali, che si troui al mondo, come vn leone, n boue, vn'huomo, ò vn arbore, ò qualch'altra cosa. Cosi si vede chiaramente che li quattr'elementi non sono prima materia de metalli, ma solfo, & argento viuo, quali sono chiamati propriamente, & veramente prima materia delli metalli. Perche se quello fosse vero seguitarebbe che gli huomini, & i metalli, & gli arbori, & le piante, & le bestie brutte, fossero vna medesima cosa, & non haurebbeno alcuna differenza: Conciosia che i metalli (se quello fusse vero) non sariano se non quattro elementi, & cosi tutto sarebbe vna cosa, & questo saria vn grande inconueniente alla natura .. Però si vede chiaramente, che quattro elementire-Stando cosi in sua natura, ò forma, non sono punto la prima materia, de i metalli. Voglio anco prouarlo à questo modo. Se questo fusse rero, ch'i quattro elementi fussero la prima materia delli metalli, seguitarebbe che delli metalli se ne potria far huomini, & le altre cose vegetabili, perche gli huomini non sono fatti d'altro se non di quattro elementi, & cosi seguitarebbe, che di ciascuna cosa si potria far qualunque cosa. Atal che un simile non generarebbe piu tosto il suo simile, che li metalli: perche ogni cosa non sarebbe altro che quattro elementi, & come tu sai che tutte le cose si fanno di quattro elementi; Cosi non saria bisogno di generation alcuna, ne di seme proprio, perche non vi sarebbe alcuna disserenza; perche ogni cosa sarebbe fatta da quattro elementi, & tutto sarebbe una sostaza.

Il Conte aduce essempio di quanto ha detto, & segue poi piu oltre.
Cap. 27.

L sperma dell'huomo separato da quello della donna, non saria punto la prima materia del fanciullo; perche la natura ne può ben far altra cosa, durante la separatione, come conuertirli in materia verminosa. Ma quando essi sono vna volta congionti, o vniti insieme nella lor virtù, si che l'vno habbia in se la virtù dell'altro, o l'altro

parimente la virtu dell'vno, allhora la natura non può far'altra cosa, che quella forma del fanciullo; perche quella materia non può hauer'altro fine, & però questa vnione si chiama prima materia; Perche doppo che questa prima materia è fatta, essa natura operante sopra detta materia di necessità non può giamai far altro sopra quella materia, senon la forma del fanciullo: Conciosia che la natura non può dar altra forma alla materia, sopra la quale ella opera, se non la cosa, alla quale questa materia e inclinata, & disposta al suo fine. Essendo adunque fatte queste vnioni spermatice, la natura operante non gli può dar altra forma che humana, perche questa medesima natura non è disposta, ne ha possanza di ricener altra forma che quella della creatura. Essempio grosso per gli ignoranti. Quando vn'huomo andando in qualche viaggio, si troua in vn principio d'un quadriuio, esso non è già anchora nella propria nia, piu che in vn'altra. Ma quando vna volca egli è nel sentiero, che s'addriccia nel carnino, faccia poi ciò che vorrà, continuando il dritto camino che arrinarà done desidera. Così appar chiaramente che ciascuna cosa ha la sua propria via, & la sua propria materia, nella quale essa si finisce; Non che qu'ilunque cosa si faccia di qualunque materia: perche se questo fusse vero, non accaderia che fosse, ne cielo, ne pianeta: perche i quattro elementi, mai non mutariano la lor natura, O tutto faria vna cofa; ilche faria cosa molto erronea; per che si vede chiaramente per isperienza; che ciascuna cofa hala sua tausa simile, dalla quale si vien à generar naturalmente, & non

non se ne può far altra cosa; Come natura per far vn cauallo prende la natura cauallina, mutata in sperma vnita di due nature veramente contrarie, ma d'vna medesima specie, cioè cauallina. E per far vn'buomo la naturanon prende natura cauallina principalmente, ma humana, per che ciasca na cosa, bail suo seme principale, d'ond'ella si fa, & si multiplica da se medesima & non altrimente: Et questo anco appare nella creatione dell'huomo. Dio prima fece l'huomo, & poi la donna, & disse loro: Fate di voi softa ze simili à voi, & all'altre cose terrene, che hauea fatte disse, Germinet ter, ra herbam virentem, & sequitur, cuius semen sit in semetipso. Se d'vna co sa si fosse possuto, à hauesse voluto Dio far tant'altre sorti di cose, non haurebbe fatte tante semenze:ma n'ha voluto far di ciascuna sorte, accioche ciascuna cosa generasse il suo simile. Disse anco Dio à Noe: Factibi archă: & ex cunctis animatibus vniuersa carnis, bina, & bina induces in archa: De volucribus iuxta genus suum &c. Accioche quando la mia ira sarà passata ciascuna si moltiplichi nella sua specie. Così adunque tu vedi chiaramente che ciascuna cosa ricerca il suo simile, per generar, & fare: perche cosi ha creato Dio le radici di diuerse creature, à fine che ciascuna multiplichi la sua sustanza. Questo voglio anco prouare per autorità de Filosofi; perche Scotto dice chiaramente, che argento viuo coagulabile, & argento viuo sulfureo, sono la prima materia de i metalli. Dice anco nella turba vno, chiamato Noxius, ilquale fu Rè d'Albania. Sappiate che dall'huomo non vien senon huomo, & di volatile volatile, & delle bestie brute, bestie brute; & che la natura simboliza solamente nella sua natura, & non in altre. Dice anco Giouanni di Mus nel suo Testameto, ciascun apporta il suo frutto: Un peraro pere, vn melo granato melegrana; & cosi fa il metallo, il qua le multiplica il metallo, & non altra cosa Questo medemo dice Geber nella sua Summa; o in molti altri luoghi: quantunque tutto il suo libro sia sofi-Stico,& pien d'errori Noi habbiamo esperimentato il tutto, & per ragioni speculative conosciuto, & speculato; ma non habbiamo mai trovato, ne sarebbe possibile di trouar cosa alcuna, che fusse dimorante, stante, & permanente sopra il fuoco, eccetto che quella sola humidità viscosa, laquale è radice ditutti i metalli : Conciosia che tutte le altre cose humide,per il fuoco leggiermente se ne volano, & euaporano, separandosi l'vn elemento dall'altro. Come l'acqua per il fuoco: L'una parte se ne andarà in fumo, l'altra in acqua, & l'altra resta in terra al fondo del vaso ; E cost si separano gli elementi di tutte le cose, per che essi non sono ben vniti in homogeneatione : & fate quanto picciol fuoco volete, & mette-teui cio che volete, egli si consumerà, & separarà dalla sua natural compostione. Mal'humidità viscosa, cioè il mercurio, non si consuma punto,ne

si separa dalla sua terra, ne da altro suo elemento, perche d tutto vi resta; d tutto se ne ua uia: E per qualunq; cosa si sia, non si minuirà di peso. Et per tanto con queste parole conclude Gehe. he per questa degna pietra non bisogna altro se non sola sustantia di curio, per arte benissimo mon disicata, penetrante, tingente, E che sostiene alla battaglia del suo co, E che non si lasci separar in parti diuerse, ma sempre si mantenga nella sua sola es senza di mercurio sità. Adunque dice esso Geber. Questa cosa è congionta, E nel prosondo radicale de i metalli, E corrompente le forme impersette, E se gli introduce vn'altra forma, secondo la virtù dell'elixire, ouero medicina tingente secondo il suo colore. Aros anche gran Re, E gran letterato dice, che la nostra medicina è fatta di due cose existenti in vna essentia, cioè dell'unione mercuriale sissa, mon fissa, spirituale, E corporale, fredda E humida, calda, E secca, E d'altre cose non si può fare.

Il Conte segue nel suo ragionamento intorno alla materia.

Cap. 23.

ERCHE l'ingegno dell'artista non introduce cosa alcuna di nuouo in natura, nella sua radice: Ma natura è aiu tata dall'arte, et l'arte dalla natura, qual in se stessifa finisce i desiderij suoi. secondo l'intentione del buon'operante, debitamente imitandola: & l'arte aiuta la natura nel compir' i suoi desiderij (com' è detto) secondo l'intentione del

perfetto operatore. Dice anche Moriono. Mescolate, & gettate la medicina sopra i corpi imperfetti: & dice che questo non è altro, senon argento viuo, per arte essaltato, sopra l'argento viuo imperfetto; & così egli mostra chiaramente, che questa cosa non è altro che argento viuo. Arnaldo anche di Villa nuoua dice. Tutta la tua intentione sia à digerir, & cuocere, la sostanza mercuriale, laquale secodo la sua dignità digniscarà il corpo, il qua-

le non è altro che sostanza mercuriale decotta per arte.

Questo si potria prouar ancora per molte ragioni, che il mercurio duplice, è la sola materia propinqua prima de' metalli, & noni quattro elementi. Et io l'ho voluto prouare per far tacere vna moltitudine d'ignoranti, i quali per confirmar i loro errori, dicono, & affermano i quattro elementi esser la prima materia de' metalli. Cosi si potria arguir anche contro di me: Ma rispondendo diciamo. Noi riduciamo i quattro elementi, poi (per nostra arte) in mercurio & solso, i quali sono la prima materia de i metalli, Et per tanto saria stato meglio hauerli ridotti in questa simplicità,

plicità, o suttilità de i quattro elementi, c'hauerli solamente ridotti nella loro prima, & prossima natura, cioè in sola sustanza mercuriale. Maio per confonder questi ler'errori, voglio prouar effer falsa la loro peruersa openione, acciò non si dica ch'io emendi gli altri, per mala voluntà, & non per buone ragioni. Io ti dico adunque, se questo fusse vero, non bisognaria che fusse natura alcuna, perche l'arte saria sperma d'ogni cosa, & faria l'huomo de i quattro clementi solamente senza natura, & senza alteratione, si fariano i principi delle compositioni; la qual cosa è contra ogni buon intelletto: Perche la natura produce la materia, della quale poi l'arte si ser ue. Seguiterebbe dunque c'hun medico per la sua arte, & per herbe faria risuscitar vn morto, ò farebbe quarir vno che sesse gia gionto al transito: La qual cosa è contro al detto d' Auicena, & di Rasis, dou'essi dicono à que sto modo. La medicina è selamente aiuto alla natura, per che mancando la natura, la medicina non potria hauer' effetto, come ben dice Hippocrate nei suoi afforismi. L'arte presuppone una cosa per sola natura creata, quale ha bisogno d'aiuto, per farsi piu perfetta. L'arte adunque aiuta questa natura, & la natura aiuta l'arte. V ediamo ch' pn lassatiuo posto in vn corpo morto, non lassa, per che non è disposto per natura. Questo dice chiaramente Hipocrate, ilquale fune i principi naturali piu divino che humano.

Appare dunque di necessità che l'arte operante ha una materia laqual egia stata per natura, o non per arte; Perche s'essa fusse per arte, non vi firichiederia la natura, che que sta saria gia la sua operatione, & cosi ella non ui metteria niente di nuouo. Per tanto appar chiaramente, che la natura da se medesima, fa le nature spermatiche, & le crea, & doppò l'arte vi opera sopra, o le congionge, o fa essequir il fine, o l'intentione della virtù spermatica naturale, sopra la quale è l'operatione, & non altrimente. Et perche ti dico la verità, per altre ragioni te lo voglio prouare: perche quando essi sono ridotti (s'egli fusse possibile) in quattro elementi; Non bisogna doppo, che questi quattro elemeti si riduchino anco vn'altra volta in mercurio & folfo, che sarebbe la prima materia de metalli come bo det to, & già prouato ¿Cosi bisogneria ridurre prima li corpi in argento viuo, & solfo & doppò ridur questo argento viuo, & solfo in quattro elementi,& poi anchora questi quattro elementi in solfo,& argento viuo, accioche si potesse far natura metallica. Ilche fare saria gran pazzia. Perche essendo tutta vna cosa medesima, & vna sostanza & non acquistando niu na sustanza, ne materia, per que sta riduttione, ma solamente vi resta sempre quello ch'era primo; à che serueno tante riduttioni, poi che ne piu, ne manco di sustanza vi era, mentre era in forma di sperma dell'argento vino go di solfo: che doppo che egli è ridotto ne i quattro elementi, & non acquista 1111

acquista niente di nuono, ne in virtà, ne in peso, ne in quantità, ne in qualità. Odi la ragione.

Rende il Conte la ragione delle cose sodette.



ERCHE non vi è materia alcuna di nuouo congionta, che la dignificase, & che fra loro s'essaltassero, ma sempre vi è vna sola materia menata quà, & là senza addit tione; perciò vale ella tanto in sperma proprio, come in forma delli quattro elementi. Ma se tu opponi della nostra pietra, dicendo ch'ella in ogni modo non piglia cosa

alcuna. Io ti dico, che anzi si: Perche noi la riduciamo, acciò che in essa riduttione si faccia congiontione di nuoua materia, d'una medesima materia. or radice: or senza questa riduttione non si può fare: Ma gliè additione di materia, & così di queste due materie l'una aiuta l'altra, & dà ciascuna la sua virtù, per far materia piu degna, che non erano esse, quando erano separate. Et cosi appar manifestamente, che la nostra riduttione ui si richiede: Conciosia che per essa la materia piglianuoua forma, & virtù er non vi è nuoua materia. Ma in tali riduttioni come essi dicono, non si mette di più niuna materia nuoua: Onde faccino essi ciò che rogliono; Perche non vi è altro, senon ch'essi fanno circuir vna materia senza rinouar niente, ne essaltar per alcuna aquisitione, ne di materia, ne di forma; per tanto appar chiaramente, che le loro reduttioni non sono senon fantasie pazzie o errori .

Il Conte segue a prouar le sue proposte. Cap.

OGLIO anco prouarlo per il nostro Guglielmo Parisiense, huomo dottissimo in questa scientia, & arte, & vi toccabene à proposito, dicendo à questo modo. Nella creatione del fanciullo egli vi è primieramente commistione di doi semi differenti in qualità, l'uno freddo & humido; l'altro caldo, & secco, & dentro il uaso materna-

le vi è il calor della madre, che digerisce, & mescola le uirt ù delli doi semi & augmenta le lor virtù, per sanguinea humidità; ch'è dalla sustanza, della qual è il seme feminile, augmentandola, & ingrossandola, & accrescendo la virtù attiua del seme masculino, che lo nutrisce, fin tanto, che perfettamente sia fatta una mezana sustanza, participante della natura de i due

semi.

semi, totalmente senza diminutione, ne superfluità; & cosi dice espressamente: la natura crea li semi & non l'arte; perche l'arte non li potria fare;ma si bene doppò che son fatti, l'arte li meschianel ventre maternale. Perche come egli dice, l'arte può ben aiutare la natura à mescolargli, come nel tenirsi caldamente, non mouersi troppo, mangiar cose buone, & di facile digestione; ma quest'arte non fa se non ch'aiuta la natura nell'ope-ra già satta per essa natura. Doppò dice egli. Cosi parimente nella no-Ara arte, essa non saperia crear lo sperma per se solamente; mà quando la natura l'ha creato, allhora l'arte insieme con la natura ( ch' è nella materia spermatica già creata) la congionge come ministra della natura; Perilche è chiaro, che l'arte non vi mette cosa alcuna, ne di forma, ne di materia,ne di virtù, ma solamente ella aiuta à perfettione quello che vi è, & non è perfetto; ma però slà con la natura, & la natura l'aiuta. Cosi appar chiaramente per questo notabil huomo nostro Guglielmo, ch'e-ra capo de i scolari di Parigi, che la natura crea le materie, & non l'arte. Madoppò ch'esse son create, l'artele fa essere, & congiongere con la virtù naturale, ch'è la causa principale, & l'arte è la causa seconda di questa istessa causa. Però nota bene, che l'arte non fa cosa alcuna senza la natura: Perche, come vn'huomo saperia lauorar, & seminar la terra, se prima non ha la materia creata per natura, cioè il grano, ò frumento ? Cosi l'arte aiuta la natura, & la natura l'arte. Appar adunque chiaramente che l'arte non potria crear li semi, ne le materie de metalli, ma la matura li crea, poi l'arte gli è ministra. Onde tu puoi vedere che ne l'huomo,ne la sua arte, potria ridurre i quattro elementi in forma spermatica, reduttiua,ne alteratiua a questo sine tendente, & non disponente à riceuer tale attione, ne forma. Et se tu mi arguisci che li filosofi dicono, che nella nostra opera bisogna che vi siano i quattro elementi. Io ti dico che quelli intendeno che ne i duo spermi sono le quattro qualità, cioè caldo. & secco, nell'argento viuo cotto, ch'è seme masculino; & freddo, & humido nell'argento viuo crudo, & imperfetto, quant'al suo fine ch'è lo sperma feminino: cio è frigidità, & humidità, che sono la terra, & l'acqua nel seme feminino: & eda dire che vi siano attualmente quattro cose elementari separate, come sono li quattro elementi che noi veggiamo : perch'esse non sariano piu mercurio prima materia de' metalli, che dell'huomo; Ne anche l'arte humana le potria alter ar per farne li doi semi metallici, che sono la prima materia de metalli, come dice espressamente Calid filosofo & Re d'-Arabia. Sappiate che nel principio della nostra opera, noi non habbiamo da operare se non di due materie sole, & non se ne vede, se non due, & non se ne tocca senon due, & non ven'entrano se non due, ne al principio

ne al mezzo, ne al fine. Ma in queste due nature, le quattro qualità vi so no virtuose, perche nella natura del sperma cotto, come ne'l piu digesto i doi piu degni elementi vi sono in qualità, che sono fuoco, & aria, & nel seme crudo, & imperfetto nella sua natura, sono le due qualità, & i doi altri elementi imperfetti, & men digesti, cioè acqua, & terra. Onde cosi per esso Calid tu puoi vedere chiaramente, che in quest'arte non sono se non due nature spermatiche d'vna medesima radice sostanza, & essenza, cioè d'vna sola sostanza mercuriale, & viscosa. Et sappiate, che non si congionge à cosa che sia al mondo, eccetto che al corpo suo. Dice anche questo medesimo tutto chiaro Moriene nel suo libro. Fate il duro acquatico, acciò che l'acqua si congionga in esso, & nascondete il fuoco nell'acqua fredda; Cioè, congiongete lo sperma masculina, che non è altro che mercurio cotto, & maturo, che tien in lui in digestione, l'elemento del fuoco: & mescolatelo col seme feminino, ch'è l'acqua viua. Dice anco Ismidrius nella Turba. Meschia acqua con acqua, perche questa è vna spermatica vnione, & è in potenza propingua di riceuere, & di venir'alla perfettione della pietra no bilissima. Nel medesimo Codice della verità dice Arsimeles filosofo; Mettete l'huomo rosso con la sua moglie bianca, in vna camera tonda & circondata d'equal calore continuo, & lasciateueli fin à tanto che siano fatti congionti in aqua filosofale non commune, cioè in acqua che contien in se tutto quello che si richie de alla sua perfettione, ch'è allhora la prima materia della pietra, o non altrimente. Perche ella ha in se la natura del fisso & lanatura spirituale che la essalta, & fa spirituale, & degna su-Stanza della pietra nobilissima . Breuemente sappiate che tutti i filosofi, a chi gl'intende bene son tutti in vn'accordio: ma à quelli che sono ignoranti, e non sono figliuoli della sapientia paiono differenti.

Il Conte segue a dimostrar che cosa sia il solfo, & mercurio de filo-Cap. 31.

> OR A ch'io t'ho parlato della prima materia de i metalli, & ti ho detto ch'egli è mercurio, & solfo; Hor anche accioche procediamo all'vtilità publica, & che niun resta di non sapere che cosa sia questo mercurio, & solfo, & che cofa voglia dire, & come nella terra fon creati i metalli, & della lor differenza per ragioni necessa-

rie, & per autorità de gli antichi maestri, & filosofi, per iquali ho a pieno saputo questa scientia, per volontà d'Iddio mio creatore. Per hauer intelligentia adunque di questa materia, bisogna saper prima, che Dio fece nel

princi-

principio vna materia confusa, & disordinata, che si nominò Chaos: Laquale furipiena per volunt à di Dio di molte materie : & di questa egli cauò i quattro elementi; dei quali egli fece bestie, & creature diuerse mescolandoli: ma alcune creature fece egli intellettiue, alcune altre sensitiue, o altre vegetatiue, o altre minerali. Le intellettiue sono create de quattro elementi con l'anima rationale infusa. Le sensitiue sono anchora mediante i quattro elementi: mail fuoco, & l'aria vi sono di maggior dominio che gli altri: Il fuoco però vi è abbassato; percioche l'aria è cost figurato in essa cosa come lui: come sono le bestie, i caualli, gli asini, cani, vcelli, tutte l'altre sensitive bestie. Le altre creature vegetative sono create de'quattro elementi, lequali crescano, & s'augmentano, & hanno vita,ma non hanno sensi,ne intelletto: & queste son composte dell'aria, & dell'acqua che vi han dominio : ma già l'aria vi è abbassato della sua degnità per l'acqua: per vna sutile sostanza terrestre vaporosa. Doppò i minerali, che son creati di terra, & d'acqua, la degnità dell'acqua è piu terrestre che acquatica: Et in questi minerali sono diverse forme, o mai non si puon multiplicar, se non per riduttione alla prima sua materia. L'altre creature antedette hanno le lor semenze, nelle quali ètutta la virtù multiplicativa, & tutta la perfettion finale della cosa composta: Mala materia metallica si fa di solo mercurio freddo, & humido crudo: & come ho detto tutte le cose si fanno de i quattro elementi: cosi nel mercurio ch'è nelle vene della terra, sono i quattro elementi, cioè, freddo, humido, caldo, & secco: ma i doi, cioè freddo, & humido, vi dominano, & il caldo, & secco son soggiogati & dominati. Cosi quando per il calore del mouimento celeste, il calor penetra per tutto intorno alla terra, delle dette vene; Il calor continuo del detto mouimento celeste, è tanto poco ch'è imperceptibile; ma però continuo, cioè che se ben è notte esso calor naturale non resta per questo d'esserui: Perche questo calore non viene dal Sole, come vogliono dire alcuni pazzi: maegli viene dalla reflessione della Sphera del fuoco, che circonda l'aria: & cosi dal mouimento de' corpi celesti, si genera il calor continuo, tanto lento, ch'appena si può solamente imaginare, ò intendere; Che se il Sole fusse causa del calor minerale, come dice Raimundo Lullo, Aristotile, & altri vi sarebbe sempre calor continuo, perche la terra è circondata dal Sole continouamente: Ma que-Ata openione è contraria, però dicano Aristotile, & Raimundo, ciò che vogliono; perche il Sole non è ne freddo, ne caldo, ma il suo movimento è continuamente caldo. Adunque quel calore menato da i mouimenti de' corpi celesti và continuamente alle vene della terra : non già ch'egli scaldi, come si persuadeno alcuni pazzi, dicendo che la minera è calda, perche

che se fusse calda di qualunque minimo calore attiuo, qual vi fusse continuo, essa non metteria dieci anni à cuocere il mercurio alla perfettion del Sole; alqual effetto essa mette piu di mille anni, com'è manifesso, per che la terra è fredda, & secca, & le minere fanno nel centro della terra. Bisognaria dunque dire, che auanti che il calor del Sole passasse alle minere; ch'esse sentissero realmente il calor del Sole, quantunque picciolo ch'egli fosse, & che noi i iquali siamo sopra la terra morissimo di caldo, perilche saria necessario, che noi sentissemo quel caldo, auanti ch'egli passasse l'aria, & la terra, fin' à i luoghi minerali: Ilche saria tanto ardente, & si eccessi. uo, che la natura humana nol potria tollerare. E s'egli non fuße molto vebemente, la frigidità dell'acqua, & la spessezza, & grossezza della terra lo ammorzariano: E cosi niuna bestia, ò creatura potrebbe viuer sopra la terra, se fusse vero questo che dicono. Ma vedi come il mercurio è composto naturalmente di quattro elementi, ilquale quando gli elementi si muo ueno, & si scaldano, il mercurio fa questa motione per natural calore; & cosi il fuoco, ch'è nel mercurio, & l'aere si moueno, & si leuano à poco d poco, perche esti sono piu degni elementi, che non è l'acqua & la terra del mercurio; nondimeno la frigidità, & l'humidità ha il dominio ; percioche il calore, & la siccità sono piu degni elementi, & vogliono vincer gli altri doi, cioe il freddo, & l'humido che dominan nel mercurio : per questo al natural mouimento de'corpi celesti si muoueno anchora i quattro elementi del mercurio, cioè le quattro qualità.

Segue il Conte circa le complessioni de metalli.

I SOGNA sapere, che quado i quattro elementi simo ueno, scaldano il mercurio: quali dominano àtal modo & per lungo tempo. Et prima la siccità del mercurio pretende vincer vn grado della sua humidità. & lo fa piombo, doppò essa ne vince anchora vn'altro grado & lo fa stagno. Onde poi il calor del mercurio comincia à cosumar

vn'altro grado d'humidità, & di frigidità, & lo fa argento: Poi il calor anchora piu lo vince, & lo farame, doppò ferro, & poi sole perfetto. Cosi le due qualità del mercurio, lequali auanti solenano star sottoposte per il fred do, & humido, adesso consumano, et sottometteno l'altre due in modo che il detto caldo & la siccità dominano: & queste due qualità che prima soccobeuano cio è caldo, o humido cominciano a mostrarsi, cio è il solfo, però do minano la frigidità, & bumidità d'esso mercurio, & restan superiori il

caldo & secco, ch'è il solfo del mercurio. Così bisogna intendere, cioè che il solfo non è vna cosa separata, ò divisa dall'argento vivo, ma solamente è quel calor, o ficcità, che non domina anchora alla frigidità, & humidità del mercurio, ilquale doppò domina, o digerisce l'altre due qualità, cioè la frigidità, & humidità, & vi imprime della sua virtà , & per questi diuersi gradi delle decottioni, si fanno le diner sità de' metalli, ilche per isperienza riguarda al piombo, egli è volatile per lungo fuoco continuo, perche le due qualità, cioè il freddo, & l humido del mercurio, non sono anchora state alterate per il caldo & secco: di caldo & secco non vi dominano anchora per modo alcuno, che s'essi vi dominassero, non se ne fugirebbe à patto alcu no di sopra al fuoco quantunque grandissimo, ilche il mercurio sarebbe perfetto fuoco, cosi bene com'è esso fuoco : & non lo fugirebbe, mavi si goderebbe dentro come nel suo simile : e tutti gli altri metalli lo suggono (eccetto il Sole) perche sono anche freddi, o humidi, tenendo l'vno piu, ò meno che l'altro della frigidità, & humidità. Adunque essi fuggono il lor con trario, ilquale no possono sofferire, dilche ne volano: per che ogni cosa fugge il suo contrario, & si gode nel suo simile. Onde seguita che il Sole non è altro che puro fuoco nel mercurio, perche mai non se ne fugge dal fuoco, sia quanto grande si-voglia, & tutti gli altri metalli non lo ponno sopportare, & vno più, & l'altro manco, secondo ch'essi son piu propinqui alla complessione del fuoco; d'onde si può comprender la complessione de imetalli, o lor minere, perche il solfo non è altra cosa che puro fuoco, cioè caldo e secco occultato nel mercurio, ilquale per lungo tempo nelle minere per il natural mouimento de' corpi celesti si muoue, & opera sopra gli altri cor pi, cioè freddo, & humido del mercurio, & li digerisce secondo i gradi del-

l'alterationi in diuerse forme metalliche. Delle quali la prima è piombo, & la manco calida negra : e la seconda è stagno , la terza argento, la quarta rame, la quinta ferro, & la sesta oro, ilqual è nella sua perfettione di tutta la natura metallica, & è puro suoco digesto per il

folfo, ch'è nel mer-

in the second of the second of

egodinantellosse di a curio. Li in og comi de



Il Conte contra l'openioni errosee de molti, scopre il vero (1) de la contra l'openioni errosee de molti, scopre il vero (1) de la contra le contr

U hai reduto chiaramente che il solfo non è rna cosa separata dalla sostanza del mercurio, & non è solfo rol-gare; perche s'egli susse solfo rolgare, io vorrei dire che la materia de metalli non sarebbe d'una natura homo-genea. Ilehe è contro è detti ditutti i filosofi. Mai si-losofi hanno chiamato questo, solfo, percioche questa qualità domina in rna cosa infiammata, come solfo cal-

do & fecco, & per questa similitudine l'han chiamato solfo, non che sia solfo volgare, come alcuni gossi si persuadeno. Cosi tu vedi chiaramente che la forma metallica, non è creata altrimente che per natura, & ch'è di pura sostanza mercuriale, & non estranea. Et questo dice Geber apertamente nella summa, cosi. Nel profundo della natura del mercurio, è il solfo, di sa succo che lo cuoce, & lo sa perfetto per lungo spacio di tempo, nelle vene delle minere della terra. Lo dice anche Moriene, & Aros à questo middo. Nostro solfo, non è solfo volgare, ma è sisso, & non vola punto, &

non abbrucia, & è dinatura mercuriale, & non d'altra cofa; però dicono est: Facciamo noi come la natura, perche la natura non ha nella minera altra materia per operare, se non pura forma mercuriale: perche nel detto mercurio è il solfo fisso & incombustibile, ilquale compisce la nostra opera fenza ricercarui altra fustanza, che pura sustanza mercuriale. Medesimamente dice Calid, & Bendezid, & Maria profeteffa chiaramente cofi. la natura fa i metalli in puro calor & siccità superar il freddo & humido del mercurio alterandoli: non che altra sostanza li supplisca, & li conduca à perfettione. Questo appar chiaramente per tutti i filosifi che saria lungo àraccontarli. In oltre alcuni sciocchi vi sono che si persuadeno che nella procreatione di metalli vi sia vna materia sulfurea, estranea: ma i filosoft dicono tutti chiaramente, che dentro il mercurio quando la natura opera, vi è solfo rinchiuso, ma egli non domina, saluo che per il mouimento calido; il detto solfo altera li duoi altri elementi del mercurio: & la natura, per esso solfo, nelle vene della terra, fa secondo li gradi dell'alterationi, diuerse forme di metalli. Cosi parimente noi imitando la natura, non mettiamo co se istranee nella nostra materia, ma nel profondo del nostro argento viuo, è il suo solfo fisso incombustibile, & mercurioso, ilquale però non domina anchora: Perche l'humidità, & frigidità del mercurio volatile li domina per continua attione del calore, ch'è sopra esso; così l'argento viuo nostro perseuerando il fisso, ch'è mescolato per tutto il mercurio volatile, domina & vince la frigidità, & humidità del mercurio: Et il calor & siccità del fisso che sono queste qualità, comincian' à dominare: Et secondo i gradi di questa alteratione del mercurio per il suo solfo, si fanno diversi colori metallici, ne piu ne meno, che la natura fanelle minere . 2 2 200 de la constante on first here will all me mill one as a second

Di gradi delle alterationi intorno la [generatione dell'opra filofofale. Cap. 34.

A prima alteratione è nigredine faturnale: la feconda è bianchezza giouiale: la terza Lunare: la quarta è Venerea: la quinta Martiale: la festa Solare; & per la fettima noi mettiamo un grado con nostra arté, piu perfetto, che la natura non l'ha fatto in perfettion metallica, in modo che la facciamo un grado nella perfettion metal

lica piu perfetta, in rossezza sanguinea, & eccellentissima. E così essendo piu perfetto che la natura, non l'haueria saputo sare, esso può sar perfetti gli altri. Et s'egli non sosse perfetto se non in quel grado che la natura sa perfetto, à che mi seruirebbe pigliar la fatica di questo tempo di noue mesi

G 4 emezzos

e mezzo? Perche noi pigliaressimo cosi bene quel corpo come la natura l'ha creato. Ma come per auanti ho dimostrato, bisogna che il corto masculino sia piu che perfetto, per l'arte, che imita la natura. Et cost per la sua grande, & alta perfettione esso potrà far perfetti gli altri imperfetti, per la sua abondante, & piena radiatione, in peso, in colore in suono, & in sustantia, nella sua radice de i principij minerali. Però saria simplicità, à pensar di perficer quello che cercbiamo far perfetto, per altre cose estranee doue non è ponto di commissione in sua radice, come dice la Turba. Doue la verità è remota da tutta la falsità, la bisogna tenirsi; et anco dice Ariscleo filosofo, che fu gouernator per quindeci anni di tutto il mondo per la sua grande scientia, o intelligentia, ilquale era Greco, o fu ragunator de i discepoli di Pitagora, ilqual Pitagora, fu vno de' più sauj dopo Hermete; Et si legge che mainon fu trouato mendace, però egli si chiama in alcuni libri d'Astrologia il veridico Pitagora. Quest'Aricleo dice nella Turba de' filosofi, che la natura non s'emenda, se non in sua propria natura. Come adunque si vuol emendar la materia, se non nella sua propria na tura? Riguarda anchora quello che Parmenide parla, perche io dico in verità, ch'egli fu il primo, che mi cauò de' miei errori, & false operationi, dicendo che la natura metallica non si emenda senon nella sua natura metallica. & non in altra cosa, sia qual se voglia. Et per la nostra arte noi assolueremmo in noue, ouer in dieci mesi quello in che la natura mettera mille anni: per che prima il calor naturale nelle viscere della terra è quasi niente; perche se il calor vi fosse egli si faria presto ma nella nostra opera noi habbiamo calor duplice, cioè del folfo interiore, & del fuoco esteriore. aiutantel'vno all'altro. Non già come dice Costantino, & Empedocles che il fuoco sia de la sustanza della materia ch'augmenti l'opera, perche ne seguirebbe che la materia pesarebbe de di in di piu, ilche è rna cosa pie nad'errore.

Il Conte tratta come deue esser il suoco della filosofale opra.

Cap. 35.

Noltre io ti dico che il fuoco è tntta l'arte, della quale si serue la natura, per ilche noi non gli possiamo, ne sappiamo far altra cosa. Et però sappia che il fuoco, o freddo non altera, ne l'ono ne l'altro, o così il fuoco gran de l'impedisce d'hauer mouimento l'on con l'altro, o fa che non si mescolino l'on con l'altro. Ma faciasi suoco va

poroso, digestino, continuo, non violento, suttile, circondante, aeroso, chiuso,

chiaro, non comburente, & alterante, ma penetrante, & vnico: Et in verità questo che no detto è tutta la maniera, & modo del fuoco. Recapitula bene, essamina bene queste cose à parola per parola, & vederai che questo medesimo appare per tutti i detti della Turba de filosofi. Et à questo proposito vedi, che ciò dice il grande Rosario. Guardati di non far la nostra solutione auanti il tempo debito, perche quessa festinatione saria causa di prinatione della congiontione: Però dice celi; sia fatto il vostro fuoco perseuerante, & dolce in grado della natura, & amicalile al corpo, & digerente, dessiccante, & escludente la frigidità. Anche à questo proposito dice Maria la profetessa. Il fuoco forte, impedisce di far la congiontione, ma dopoi la congiontione il fuoco forte tinge il bianco in rofsezza dipapauero campestre, & dizasfrano: il che tu puoi imaginare da te medesimo il modo, come io stesso l'ho fatto. E più ti dico, ch'io lo messo in calore del fimo, & non valeua nulla. in fuoco di carboni senza misura, & la mia materia si sublimana, & non si dissoluena niente, ma col fuoco com'io t'ho detto vaporoso, digerente, continuo, non violente, suttile, circondante, aerofo, chiaro, chiufo, non comburente, alterante, penetrante, O vnico, tu ridurrai à perfettione la materia. E se tu sarai huomo tale quale dei effere, & vero figliuolo della sapientia, & Studioso, tu intenderai per queste parole quale deue effer'il fuoco. E medesimamente riguarda la Turba de filosofi senza alcuna inuidia, l'esperientia artificiale ti mostrarà quale deggia esser'il fuoco. Guarda anchora quel che dice il luminare d'Aristotile. Il mercurio si deue cuocere in triplice vaso filosofale, & questi si fa per far euaporar, & connertire l'attinità della siccità del fuoco, nell'humidità vaporosa dell'aere corrumpente, & circondan rela materia. Vedi al proposito quello dice Geber, & Seneca affermando che il gran fuoco non digerifce la nostra materia, ma il suo calor alterante, & buono, ilqual'e stuffato, & secco, per arte fatto humido : & di questo ho voluto parlar'vn poco, perche è il fuoco che la fa perfetta, & che la desirugge : come dice Aros , & Calid : Intutta la nostra operatione il mercurio nostro, & il fuoco ti bastano al mezzo, & al fine, ma nel principio non è così, perche questo non è anchora il nostro mercurio, ilche è buono da intendere. Dice anco Moriene: Sapiate che il nostro metallo erosso, manoi non ne habbiamo niuna villità, fin ch'egli no sia fatto bianco. Et sappi che l'acqua tepida lo penetra, & imbianca, com'essa è bianca, & il fuoco humido, & vaporoso fa il tutto. Vedi anche quel che dicono Bendegid, & Giouanni di Meum, & anco Ali: Cosi voi che tutte le notti, & giorni cercate, spendeti la vostra pecunia, consumate i vostri beni, perdete il vostro tempo, vi rompete i vostri ceruelli, & studiate in tante

tante suttilità de libri. Io vi faccio sapere, & vinotifico in carità, & pietà come sa il padre al suo vnico sigliuolo, ch'imbiancate il lathon rosso per l'acqua bianca riscaldata, & tepida, & tanto l'imbiancate, & scaldate, & intepidite sin che il bianco si rubissichi: & poirompete, & stracciate tut ti i vostei libri tanti regimini, tante sottigliezze & credi à me, altrimente sacendo non ti sarà se non rompimento di ceruello, perche tutti al sine si riducano à questo che ti dico.

Per maggior chia: ezz. si gue il Conte a raggionar intorno i pesi & colori.



E tu voi anche sapere (che questa parola è una delle mi glior parole che sono state dette) guarda il Codice della verità. Biancheggiate il rosso, poi rosseggiate il bianco, che questa è tutta l'arte, il principio e'l sine. Et io ti dico che se tu non farai negro prima, tu non potrai biancheggiare, per che il principio dell'imbiancar'e far negro

qual'è segno pero di putrefattione, d'alteratione, che il corpo è penetrato, er mortificato, & al mio proposito dice Moriene il sauio Filosofo Romano. S'egli non è putrefatto, & nero, egli non si dissoluerà, & s'egli non è dif soluto, la sua acqua non lo può per tutto penetrare, ne imbiancare; Perche vi è bisogno prima di mistione, quanti che vi sia vnione, & ci bisogna alteratione auanti che vi sia mistione, & vi bisogna corruttione, auanti che pi sia generatione, & cosi per questi gradi la nostra materia è fatta all'essepio della natura in tutto & per tutto senza altro, ne piu, ne maco, come tu puoi veder, o intendere per le mie parole. Ma perche alcuni potriano par lar del peso della nostra materia, & ancho come la natura piglia esso peso: Io ti rispondo che nelli luoghi delle minere non vi è peso alcuno, come io ti dico; perche all'hora si ricercaria il peso, quando vi fossero due cose, ò piu; ma quando v'è vna cosa sola, & vna sola sostanza non bisogna guardar al peso; ma il peso è per rispetto del solfo, che è nel mercurio, per che com'io ho detto l'elemento del fuoco, che non domina nel mercurio crudo, è quello che digerisce la materia, & però chi è buon Filoso, esso sa bene quanto l'elemento del fuoco è piu suttile che gli altri elementi, o quato esso può vincere in ciascuna compositione delli tre altri elementi, & cosi il peso è nella composition primaria elementare del mercurio, o in niun'altra cosa. Però quello che vuole assimigliar la natura in tutte, & per tutte l'opere, deue proportionar il suo peso ad esso elemento della natura, & non altrimente, et a questo proposito vedi quello che dice il Codice della verità, che se vuoi fare

fate compositione senza peso la tua operatione sarà tarda, & ti sarà perder l'animo, se tu non lo secrai: anche a que sio proposito dice Ambigadaxar che su maestro di Platene & Abagazel in questa scienza. La potenza terrena sopra il suo resistente, se condo la resistenza è differentiata dall'attione dell'agente in questa materia resistente. Lequali parole sono paro:
le vere, & inaurate per il fondamento del peso. miricordo che altre vol
te io l'ho ben ponderate, onde chi non è letterato non l'intenderà cosi presto, ma se tu non sci letterato satele esponer per un sapiente, e discreto. Io
medesimo te l'esponerei, senza che tu andassi per le mani d'altri; ma io ho
promesso, fatto voto à Dio, alla ragione, alli Filosofi, che mai per
me in parole chiare, ò volgari non sarà messo il peso, ne la materia, ne i colori se non per parabole, parole paraboliche, lequali tu haurai presso. E
ti dico bene che queste parabole son tutte vere, senza diminution al cuna,
ne supersluità seguitando l'costume delli sauj.

V hai inteso con che via ho trouata questa opera, ti dico che l'ho fatta quattro volte questa benedetta pictra. Però non creder alla moltitudine de gl'ingannatori, perch'io ho speso con gl'ingannatori tutto'l mio bene : iguali, m han fatto spender none milla scuti. Per ilche no creder à tanti sofssicatori iquali si persuadeno di sar la nobil pie

tra, come di sangue, d'orina, di voua, di capilli, di ceruelli d'huomo, & di molt altre infinite cose, per he icte ne aniso. Ti dico anchora, ch'io l'ho bauuta doppo l' principio fin'al fine, & baueuo ben settantaquatte anni auanti ch'io la sapesse, & hauena cominciato quando hauena diecesette an ni solamente. Ma's io hauesse letti i libri buoni, che doppoi ho hauuti, io non vi haurei me fo tanto; ma io non tardana per altro, che per mancamen to di libri buoni, perch'io non leggena se non ricette & libri falsi, & non conuersaua se non con gentifalse, ladre, & ignoranti, & maledettida Dio, & datuttala filosefia. Ma doppò ch'io bo haunta questa scientia, io ho pratticato con quindeci persone che la sapeuano veramente. E fra gli altri v'era vn Barbaro ilquale quando noi ne parlauamo insieme, però io l'hauca hauuta già duoi anni; ma non l'haucua anchor fatta, & quando per ventura mi scappaua una parola nel disputare, che scopriua ch'io non l'hauea fatta;questo Barbaro all'hora mi voleua suiare e disturbare;ma io la sapeua cosi bene, come lui: & noi ne desputauamo come da fratello, a fratello.

tello, & la piu gran cofa di che noi parlauamo era di celar questa scienza preciosa. Perilche come dico, doppò ch'io l'ho saputa, ho hauuto assais prattica con quelli che la sapenano per ananti che o l'hauesse fatta, & par. lauamo chiaramente; ma quanto al fuoco, & maniera di quello, essi eran dinersil'vn da l'altro; benche il fine fusse tutto vna cosa: come dice la. turba de Filosofi. Fate che il Fasano non se ne voli piu tosto di quello che lo seguita, perilche il fuoco si fain molti modi, come l'huomo vuole, e chi l'ha fatto, cosi l'ha veduto. Onde concludo adesso, & intendemi, che la nostra opera è fatta d'vna radice, & di due sostanze mercuriali, prese tutte due crude, tirate dalla minera nette, & pure, & congionte per fuoco administrato, come la materia lo richiede, cotte continuamente, fin' a tanto: che due si faccino vna. Et in quest'vna quando esse si son mescolate, il. corpo è fatto Spirito, & lo Spirito s'è fatto corpo. Adunque da vigor' altuo fuoco, fin' atanto che il fisso tinga il suo corpo non fisso, nel suo colore, & nella sua natura: E sappi che quando egli è ben mescolato esso supera tutto, & riduce tutto a lui, & alla sua uirtù, & dapoi eglitinge & vince, mille volte mille, & dieci volte cento millia, onde chi l'ha veduto lo crede. E cosi si multiplica in virtù & in quantità, come il venerabile. & peridico Pitagora, & Ismidrio, & il Codice di tutta la perità ne parla eccellentissimamente, & sappi che mai in niun libro, io ho trouata, la multiplicatione se non in questi sette libri cioè nel gran Rosario nel Pan dette di Maria profete sa,nel Veridico, e nel testamento di Pitagora, nella benedetta Turba, in Moriene, in Auicenna, & in Klenbugafal che fu fratello di Bendegid & di Jesis, ch'era della Città di Costantinopoli; Et s'in altri libri ella ui era, mai non l'ho saputa comprendere. Anchora io ho reduto vn della Marca d'Anchona, ilqual sapeua benissimo la pietra : madella multiplicatione non sapeua nulla. Egli mi seguito per sei

anni; ma egli non la seppe mai per me, perch'egli haueua cost bene i libri come io . Iot'ho parlato di tutta la speculatiua, & t'ho informato de i principij minerali, & hotti instrutto delle ragioni necessarie, per

le qualitu puoi eleuar l'intelletto tuo, & cognoscer le falsità
appresso alla verità, et appresso alla verità, et esser informato. & sicuro in questa opera: the wife of the witter

of the transfer of the of the

Il Conte volendo trattar della prattica vi è leuata l'occasione.
Cap. 38.



OR A io ti voglio particolarmente mostrar la pratitica in vna bellissima (quantunque oscura) parabola, in che modo io l'ho fatta, & composta quattro volte: Io ti dico bene che chiunque hauerà il presente discorso esso sarà, à deuerà esser fuori ditutte le angustie; & auuerà sapere la verità compita senza alcuna diminutic.

ne; Perche in verità del mio creator Dio, io non ti saprei piu chiaramente parlare, s'io non te lo mostrasse effettualmente, ma la ragion no'l vuole:

Perche tu istesso quando lo saperai io ti dico da vero, che tu lo tenerai occulto, anchora piu che non faccio io: & che tu sarai in sdegno di ciò ch'io ho parlato così apertamente. Ma la voluntà di Dio è così, come dice la Turba de Filosofi in tutto, & per tutto. Però non pigliarai di me admiratione alcuna. Et disponiamosi passar oltre questo passa so che di là ti esplicarò il tutto. Onde volendo passare nontanto mi seppi reggere, che il periglioso passo mon cagionasse che d'indi a riuoltone giu per il monte non cadessi; Perilche tutto pieno di spauento con tal trauaglio mi suegliai da così lungo, fantastico sonno.



100 100 100



## DELLA

## METALLICA.

SOGNO TERZO.



## ARGOMENTO.



VI di Bacco non son, di Gioue, o Marte,

Ne d'altri Heroi, i lor preggiati vanti,

Ma dell'alta, soblime, e stupend'arte Del vero Lapis de Filosofanti.

Vedrà chi legge in queste nostre carte Cose non mai impresse per auanti:

E come per virtu tant'alto sale

Vn'huomo, che diuien quasi immortale?

L'Autore si ritre ua auanti le due porte già vedute oue vi entra, & troua vn marauiglioso sonte. Cap. 1.

Jare le fresche lacrime della plorante aurora; ogni ragare le fresche lacrime della plorante aurora; ogni radiante stella era dall'Emisphero nestro smarrita, gli augelli per i frondosi arboscelli solazzauano con armonioso canto; Filomena già cominciaua il lamentabile pianto, progne con pna pietosa voce piangeua il suo tristo ca-

so: Quando doppo vn'intenso pensiero causato per il passaro sogno, ve-nendomi vn'ansia intollerabile desiderava qualche salutisero riposo; Per ilche chiuse gli occhi fui da vn tranquillo, & ameno sonno oppresso, & vinto, nelquale di nouo mi ritrouai nella speculatione delle marauigliose porte, oue non sapendo che via tener mi deuessi; Ecco da lungi venire verfo la destra porta vn'amico mio, ilquale entrato mi diede non pocaconsolatione: onde fattomi vicino alla oscura spelonca, & di nouo considerato il grande artificio; la sublime fattura; la ben considerata fabricatione della virile figura, giacente sopra l'argentino arco, ò frontispicio; il sententioso motto descritto sopra i politi piedestali, & l'honorata compositura delle notande figure hieroglifiche, mi veniua salendo vn pensiero che questa fusse quella felice entrata, per doue passati erano Hermete, Moriene, Hali, Geber, Raimondo, Arnaldo, con Alberto Magno, & altri, cosi antichi come moderni filosofanti, già guidati dalla veridica Donzella; anci giudicai che fusse prima da lor stata fabricata la marauigliosa struttura, con la opaca, & oscura spelonca, acciò che ogni Emulo, furibondo & pazzo, mosso d'insatiabile ingordigia (veduta la tanta oscuraggine del Baratro) di terrore spauentato non ardisce d'entrare. Fatte haueua vna deliberatione di mettermi alla fortuna, per seguire quello mio amico, toco auanti animosamente entrato, & già haueua mosso il curioso passo per entro caminare quando, che gionto sopra il limitare della oscura spelunca, fui spauentato da vna lacrimabile, & rauca voce, laquale giudicai essermi presaga di qualche male. Onde dal disio da vua parte, & dal timere dall'altra grauemente tormentato, non sapeua seguire il principiato camino.

Stando cosi in questi accidenti causati dalla compassioneuole voce, sui da vn ardir spinio di animosamente dare i curiosi passi alla incerta fortuna: Perilche postomi à caminare per entro la oscura spelonca, non per vn miglio caminato sui che ritrouai vna spaciosa scala, per laquale con propor

tionati

tionati gradi andaua salendo. Et gionto al fine, mi trouai in vn spacioso loco, doue era acceso un lume sotto il polito arco della tomba, laquale era tutta intorniata di preciosissime pietre, che con molta uaghezza risplendeuano: qui ui cominciai à considerare le sententiose admonitioni filosofali, isculte nel uiuo sasso in tal modo.

SOLVS SAPIENS, SOLVS PATIENS, TRANSIBIT

AD ASTRA, LVMINA MIRA.

Inoltre uidi, che nel centricale mezzo della secretatomba, era una seminile sigura di Marmo alto dieci cubiti: Questa per le mamelle gettaua una limpida acqua, che cadeua in un grande catino di sino Alabastro, & era sopra una proportionata colonna di sina corniola, per laquale ascendeua, & occultamente descendeua l'acqua: Autorno di questo uaso erano isculte queste sigure hieroglische, cioè, vn ramo di senapo, vn'altro di vite, vn'al tro di moraro, vn'altro di persico, liquali veniuano concatenandosi l'vn con l'altro, intorno intorno dell'Alabastrino vaso. Io doppo vna hieroglissica consideratione giudicai che velessero significare, che l'essicacia dell'hu mano intelletto curiosa delle cose sublimi, con vna sermezza di dottrina assaticasi di collocare sua felicità nella verità, prudenza, però fra i detti rami erano queste lettere scolpite.

FONS PLATONICA SITIS.

Assalito da vna spauentosa Hidra si sugge per vn portello.
Cap. 2.

RASCORSO l'artificioso loco, et mosso il piede per en trar in vna portella d'vn'oscura via, ò spelòca, ecco ch'io sentei per la lunga scala prima un rumore, come vn fragrar d'ossa, & di crepitanti frasche, il qual uerso me veniua, & poi di subito il sibillare di eccessivo serpe. Ohime inselice, & di bona fortuna alieno, ecco ch'io vidi aper-

tamente al limitare della sommità della scala giongere non quale ad Androdo il claudicante, of forte leone nell'antro; Ma vna spauenteuole, or rabbida Hidra laquale mostrando la tremula lingua, con le pertinaci mascelle, o con i pungenti denti stridendo, veniua verso me con la corpulentia del squamoso corio, che discorreua sopra l'astregata terra; haucua dico ruuido il dorso, o con la lunga coda facendo giri serpentini con torti nodi strettamente in globaua. Ohime dico, che terrore, di spauentare il bellicoso, o armato Marte; da intemorire il terribile Hercule; o farli tralassar la sua ponderosa mazza; da riuocare Theseo dalla cominciata impresa;

H

Da dar terrore al gigante Tifone; da far paura a qualunque fermo, & offinato cuore; da ritrahere il celifero Atlante dal suo statuito officios, non che vn'huomo com'io ritrouandomi tra luoghi incogniti solo, & inerme : Onde io per campare il mortale pericolo, ciascuna divina protettione tremebondo divotamente invocai, & poisenza intervallo alcuno voltai le spalle, chiudendomi dietro la ponderosa portella, & come meglio potei, mi sbrigai dal feroce animale.

Solicitaua per fuggire i gia inuiati passi, & con fretta nelle interiori par ti del tenebroso loco penetrando, per diuerse, & oblique rinolutioni (fuggendo) trascorreua. Perilche fermamente mi teneua essere peruenuto nell'intricabile fabrica di Dedalo, ouero nella cubiculosa spelonca del spauentoso Ciclope, ò nella tetra cauerna del manigoldo Cacco: si che quantunque gl'occhi fussero alquanto nell'oscuraggine assueti, non perciò per niun modo io infelice poteua alcuna cosa chiaramente vedere: Onde con le mani inanti alla faccial per non vrtare correndo in qualche pietra andaua come coclea ch'or manda, & hor trahe à se i molli cornetti secondo la amenità & asprezza del viaggio:io somigliate faceua, & spesso porgeua l'orecchia per vdire, se la crudele hidra dietro me venisse. Miritrouaua adung; nelle oscure viscere, & deui meati delle cauerne, con maggior terrore, che Mercurio trasformandosi in Ibi augello, & Apolline in Corno. In quelli apunto prenarrati terrori fatto pauidissimo, & ansio, veniua in frequente volato delli lucifugi pipistrelli interno al capo à rindoppiare la timorosa angustia; & tal fiata per il suo pungere, senza indugio mi credeua di essere fra i denti della venenosa fera. In quà, & là vagabondo discorrendo staua con le vigilanti orecchie di presentire, se à me fusse arrivato l'orrendo mostro con il pericolo del pestifero veneno, & rabbioso morso, & ogni cosa che mi si offeriua nel primo accesso sospettaua di continuo, che fosse quello. Così ritrouandomi in quello loco priuo d'ogni suffragio, & in si mortale angustia chiamaua io la morte, & ben che naturalmente non sia per modo alcuno grata, in questa volta gratissima la estimana, laquale io bene potena volere,ma ella non volendo, nulla mi valeua: Ohime quanto affanno sentiua considerando ch'ella sarebbe pur stata la mia vita, ma in quel caso vdir non voleua le mie preghere . Per questa tale, & si fatta afflittione commosso, oltre ogni pensiero strugendomi, amaramente mi cruciana: & sopra tutto intentamente daua opra ò di poter fuggire questo pericolo, & campare la vita, ò per questa violentia senza intermedio alcuno dolorosamente ispasemando morire. Et hormai senza differire, che non sapeua io confusissimo che mi fare, vagabondo, & inesperto per incerti lochi, & debilirate hormai le gambe, & conquassata ogni virtù corporale, era tutto di dolore

dolore essanimato. Condotto à questo passo supplicheuolmente inuocai la suprema Maestà, che di me in questo miserabile caso hauesse qualche pietà. Ecco ch'io peruenni ad vna grandissima tomba, laquale era illuminata da vn grande spiracolo, à apertura, tendente verso il cielo à modo d'una prosondissima cisterna. Condottomi in questo luminoso loco veruna guida, mi posi à sedere per pigliare riposo, or alzando ad alto gli occhi veder non poteua altro che cielo per la lunga apertura, che poteua esser cinquanta passa, or piu.

Descriue ciò che vide nella tomba di Platone, oltre vna bellissima Piramide. Cap. 3.

AVENDO per vn pezzo dato quiete all'indebolito corpo, cominciai andar speculando l'artificioso loco oua tamente fabricato, dal cui pauimento pendeuano infini te granate, carboni, & orient ali diamanti, iquali come radianti stelle rendeuano al loco vn si inestimabile splë dore, che pareuami il stellato cielo; Perche quiui verso

Aquilone vedena l'Orfa minore. & maggiore; il Dracone; Cefeo; Caliopea; il Cigno; Andromedea, & il Cauallo pegaseo: Da Austro vedena poi vn diamante di tale grandezza, che risplendeua come in ciel Diana, di mo do che veder si poteua il Pesce, la Corona, Orione, & altre infinite stelle. Nel mezzo della ouata tomba misteriosamente era fondata vna base de diafano calcedonico in forma cubica, sopra laquale staua collocata vna ro tonda lastra di fino diaspro alta doi piedi, & de diametro passa doi . Sopra essarotondità era un triangulo quanto era la capacità del Diaspro, di altezza de due passa, di negrissima pietra di parangone: Gli angoli del trigono si estendeuano alla circonferentia del sottogiacente Diaspro. Nella perpolita, & espediente fronte loro scolpita era vna bellissima imagine di procera statura (quanto alla negrissima pietra) & nell'aspetto divina grave, & venerabile, che teneua i piedi sopra l'orlo del sottoposto rotondo; Et con il lor dorso appogiauansi alle faccie del trigono: ma questo appoggiamento era tale, che ciascuna figura con i brazzi stesi à gl'angoli conteneua vu cor nucopio di oro eminente da gl'angoli, & lungo quanto era l'altezza del trigono. I cornucopij & statue benissimo risplendeuano, di modo che stando con le mani inuilupate da certi legami per il piano della pietra volanti, & con habito Ninfale, non di humana, ma quasi di diuina fabricatura, essere parenano. N ella superficie della circonferentia della circolare pietra vidi queste figure hieroglifice isculte sotto i piedi di ciascuna imagine; o primasotto vna erala forma del Sole, sotto l'altra vn'antico timone di Naue, o sotto la terza imagine appariua vn vaso con vna fiamma intorno i
Sotto ciascuno protento de gli angoli della oscura pietra, vidi tre mostri
Egitti aurei giaccnti con quattro piedi, l'vno delliquali haueua la faccia
tutta humana, l'altro mezza humana, o mezza di bestia, o il terzo d'vn
mostro, o pendeua vna grande benda dalla fronte loro, laquale si dinideua in tre parti, vna dietro le spalle, o l'altre verso le orecchie, o sopra
il petto pendeuano certi ricchi monili, questi mostri stauano conil dorso
verso il centro, o con la faccia verso la protensa circonscrentia. Sopra
le spalle adunque di ciascuno de itre mostri era situata vna bellissima, o
intiera piramide aurea, di triangulare forma, o in qualunque fronte d'essa,
era isculto uno circulo, o disopra il circulo questa lettera O; Nell'altra
fronte vn'altro circulo, o questa lettera O; Et nella terza fronte similmente vn circolo, o questa altra lettera N; Et nella circonserentia della ouata tomba erano queste parole isculte.

PER NATURALIA PLATO DESCRIPSIT SYPRANATURALIA.

Veduto questo misterioso artissicio, quasi non poteua tra me imaginare altro voler dimostrare, che celeste armonia: percioche ben considerando vidi che queste figure con perpetua assinità, & congiontione crano preclarissimi antiquary, & hieroglisice, lequali dimostrauano questa sententia,

DIVINÆ, ET INFINITÆ AETERNITATI VNIVS ESSENTIÆ.

La inferiore figura è consacrata alla divinitade, per che dalla unità è produtta, & per ogni lato è vna, & di qualunque figura è primario stabilimeto, & in ogni base mostra perpetuità. La circulare sopragiacente è senza principio & senza fine, nella piana circonferentia della quale quelli tre lineamenti sono stabiliti, diretti all'aspetto di ciascuna imagine secondo ch'è alla sua proprietà attribuito: Però il detto Sole con giocodissima luce può ogni cosa & la sua natura è l'iste so eterno Dio, la seconda è il nauigabile timone, che è il provido governo dell' vniver so pieno d'infinita sapienza, Il terzo è il vaso igneo, ch' è vna participatione d'amore, & carità; Et quantunque siano le tre imagini distinte, nondimeno è vna cosa insieme comples fa, & congionta in una per sua conditione, & natura, che benignamente ud communicando il suo bene, come si può uedere per i cornocopij. Alle mani della figura collocata alla imagine del detto Sole, era notata questa parola greca ADIGITOS. Laquale significa inenarrabile, d indicibile. Alla imagine del timone io uidi quest'altra ADI ACHORISTOS. inseparabile, & alla terza era questa tale ADIEREYNIS. Laquale è interpretata non ricercato. Quelli tre animali sotto l'aureo obelisco fabrication

bricati, sono le tre grandissime, & celebri opinioni, però che cosi come l'humana essigie, da elle altre cose sembianza, ne piu, ne meno fa la cogitatione. Venendo poi alla consideratione dell'altre parti mi fermai sopra di me per essere piu ardue, & piu dissicili.

Segue a narrare la espositione della sodetta piramide.
Cap. 4.

OPPO' vn lungo pensamento volendo venire alla cognitione del resto di questa fabricatura, tra me diceua, & proponeua così. Nella preciosa Piramide sonnoui tre lati piani, lineati di tre circoli, & tre lettere, cioè vno per ciascuno, significanti tempo preterito, presente, & suturo, & compresi che niuna altra sigura (che quella) poteua

contener quelli tre circoli, perche niuno de mortali può perfettamente discerner, ne vedere insieme dui lati della detta figura, ma solo il presente. Però sapientemente furono isculti quelli tre caratteri O. D. W. liquali vniti significano ouum, vel frimbria, cioè ouo ò orlo di veste. Piu oltre considerando giudicai che la prima basale figura, era solamente à se cognita, &. ad vn tanto humano era diaphana; Ma à noi non di tanta chiarezza; ma colui ch'è poi d'ingegno dottato, ascende piu alto, & solertemente considera della figura il coloramento. Inuestigando piu, alla terza ascende, la quale di sua coloratione è oscura, & di quelle tre imagini d'oro circondata. Vltimamente piu salendo di parte in parte, & considerando vna tale Piramide in trina figura, conobbi che quanto alla piu acuta sommità saliua contemplando, io restaua frame stupefatto : quiui quantunque fussi in vna suprema consideratione, non potei però altro acquisto fare, che veder cose tant'alte, ch'ingegno humano redirle non può. Perilche no senza qualche consideratione il peritissimo architetto fabricando questo inescogitabi le loco, lo dedicò al Divino Platone, volendo dimostrare per questa misteriosa fabricatione, che conuenga à gl'ingredienti peregrini, che entrano in questa tomba del mondo, hauer cognitione della naturale, & sopranaturale Filosofia, si come il diuino Platone ha prosequito, della qual cosa (quanto alla sopranaturale) si può comprendere che dall'huomo deue esser riuerita & amata la eterna, & somma divinità: Quanto poi alla naturale, con quanta cura si deue custodire l'animo nostro, in fraterno amore, in vn vi uere regolato, buono, & honesto, per che il principio della sapienza è il timore d'Iddio, dalquale depende ogni bene.

H

Peruenne alla Tomba dell'ara del nume di Hermete.

Cap. 5.



AUEN DO trapassato alquanto ditempo in questa speculatione, dalla quale non sapendo punto ritrouar mo do d'indi partirmi per contemplare il mestirioso lo co, seci ferma deliberatione di piu oltre seguire. Date le spalle a questo selicissimo loco, entrai in vna altra ritorta spelonca priua d'ogni lume. Quiui giudicai di douer sinire,

& passar la mia tormentata vita fra oscurissime spelonche, & mai piu non poter renocar gl'occhi miei alla tanta desiderata luce. Con tranagliata ima ginatione caminando, & sempre salendo ritrouai la lunga spelonca reuscire alquanto placida, & tranquilla per vn solenne saligamento, per ilquale sen za punto poter tenermi con piu frequentati passi per quella trascorreua. Hauendo quasi per vn miglio seguito tal via ecco ch'io cominciai scoprire vn poco di lume, alquale con molta allegrezza vidi vna sospesa lampeda ardente auanti vn marmoreo altare, sopra ilquale era vna preciosa figura di Mercurio di finissima pietra fabricata. Questo Altare era collocato in vna grande concauità testudinale di larghezza di dodici cubiti . Perilche considerando il loco, giudicai che quiui fusse il culto di Mercurio dal Padre Hermete posto fra queste oscure spelonche, nelle quali a niuno è lecito entrare che prima dalla inuidiofa Hidra non sia grauemente assalito, 🐠 felice si può tenere colui che con ingegno, & valore sà dalla sua venenosa & rabbida ingordigia campare. Et poi riposarsene nella artificiosa tomba del dino Platone: Stando in questa consideratione, & trascorrendo il loco per la marauigliosa speculatione della artificiosa figura partir d'indi non sapeua, perche essa era di tale proportione fabricata, che se viua imagine fusse stata non tanto bene con gl'apparenti musculi, non con tanta viuacità la propria natura a fabricarla haurebbe posto cura . Percioche tale era la eccellente figura di finissima pietra isculta ch'inuaghito sarebbe Zenodo ro fabricatore del gran Colosso di Nerone, che si scriue che su alto, CX piedi, Pyrgotele, Prasitele, & Myrone con Lysippo, iquali vedendola hau riano giudicato non altro mancargli che'l spirito.

Con tale dilettatione andaua io considerando la soprema sigura, & l'ornato altare che leuar non poteua gl'occhi, & già deliberato haueua di piu oltre andare vagando, quado riuolti gl'occhi vidi nel viuo sasso isculte que-

ste parole.

HIC PATER HOC ERMES IAM STRVXIT TEMPORE LONGO, ET ITER AD LYMEN HAC SYB HOC DYXIT NYMINE.

Le quali parole non poco di pensare mi diedero, Conciosia che per questo motto dimostrana qual fusse stato il culto del dinino Hermete, con ilquale passò a quella divina scienza vera imitatrice di Natura. La preciosissima pietra con la quale era fabricata questa tale mercuriale figura non poteua discernere per essere vario il suo colore, cociosia che il moto mio hor di quà, hor dilà trascorrendo, & hor dananti stando dinersi colori mi s'appresentauano, Perilche hor colore nero, hor vn bianco, vn rosso, vn citrino, & hor vn color cinericio veniuami variando la vista di poter discernere il ve Tl ro colore. Hor più ben volendo vedere la mirabile figura, vidi ch'esso Mer curio haueua vn de suoi testicoli d'oro, & l'altro di puro argento, & simili erano l'ale de talari, & capello con le complesse serpi del scettro suo, cioè d'oro, & d'argento, per lequali cose compresi la virtù di questo mercurio essere biforme, & di natura hermafrodita. Dalla destra parte pendeua nel sommo arco della escauata Nicchia vn grosso carbone, alla similitudine del celeste, & radiante Sole. Ilquale mandaua verso la stabilita figura i suoi splendenti lumi, & dalla sinistra marauigliar mi faceua vno pedente, & orientale diamante in forma lunare, ilquale con marauigliosi lampi illu minaua la sottogiacente figura di modo che tutto questo lume delle preciose pietre procedeua dall'eccelsa & permanente lampada pendente dal soblime arco. Tale & tanta era la vaghezza, & la soprema significatione di questa scultura, che ogn' hor piu considerandola, inuaghire mi faceua.

Lasciata la tomba ascende per vna scala sopra vn monte, oueritroua vna Sfinge. Cap. 6.

ER dar fine al mio viaggio riuolfi i passi per vna spacie sa scala à similitudine di vera lumaca fabricata, per laquale ascendendo con giocondo animo per la veduta luce peruenni alla sommità d'vn eccelso monte (che da oriente tendeua in Occidente) precipitoso er priuo d'ogni via, perilche necessario era di riuolger i passi per la lunga

costiera. No quasi due miglia haueua caminato che ecco verso me venire vn tremebondo mostro sibillando, egridando con voce pietosa. Onde io non sa peua se oltre andare doueua ò dietro nella oscura toba ritornare, appressan dosi la maraŭigliosa bestia con gridi, egorida voce, mostraua vna rabbiosa, egorida voglia di diuorarmi. Hor fattasi vicina, conobbi nella fatezza esser vna malitiosa Ssinge, che veniua verso me per assalirmi co le sue sigurate dimande. Alhora inuocai la Maestà diuina, che mi concedesse la sapienza di Edippo silososo, acciò suggisse questa iniqua bestia, laquale haue

H 4 ua

ua le penne ale, & onghie à modo di crudel Arpia con la fazza di Vergi-

ne & i piedi di Leone .

Fattami appresso io tutto tremulo, & pauroso staua aspettando il sententioso enigma ilquale la viciosa Sfinge cosi proponendolo disse. Peregrino il tuo andar piu oltra ti sard da me troncato, se prima non mi risolui que Sto enigma, & sopra ciò ti concedo distar sopra questa costiera di monte à tuo piacere per fina alla resolutione, ouero ti conuenirà ritornar per doue sei venuto; Et odi, l'enigma mio è questo, ilquale propongo à tutti i pari tuoi. Ritrouami vna cosa, laquale sia vno in quattro, vno intre & vno in due, o non tanto siano quattro, tre, e doi, ma quattro in vno, in tre, o in doi: o non solamente siano tre in vno, o in doi, ma quattro, tre o doi in vno, ilquale generi vn'altro che sia la matina nero, da mezzo giorno bianco,& la sera rosso,& questo sia Signore sopra tutti i mondani Signori.V dito l'occulto Enigmarimasi tutto attonito, & postomi à sedere sopra d'un vicino sasso, con le lacrime staua io dicendo ò Edippo, ma questo poco mi valeua; poi cominciando à trascorrere la espositione delle figurate parole modo trouar non poteua, con ilquale mi potesse sciogliere da questo pernicioso passo, doue il dolore sempre piu cre scendo mi premeua gl'afsitti sensi, iquali con dolorosa perturbatione conquassauano il giudicio, & discorso mio. Ma ohime sospirando diceua, con quale risposta, con quale espositione risoluerò io la figurata dimanda ? ohime debbo io ritornare fra le fauci del la venenosa Hidra? debbo misero me essere cosi delaniato dal vitioso mo-Stro?ohime debbo io quiui senza veruno aiuto finire la mia sfortunata vita? ò debbo precipitarme piu presto per questo monte? Cosi stanco de la mente per queste considerationi, la sola patienza mi risuegliana; Di modo che tra me stesso confortando mi deliberai di risoluere il prenarrato Enigma, con quest'altro fantastico figuramento.

SOLVTIO TVAE FIGURATAE PETITIONIS EST NUMEN HERMETIS.

Questo per meglio serbarlo amemoria con vno acuto stilenel duro sasso im pressi, Fatto poi vn buon animo presi il viaggio verso la Ssinge, laquale per cento passaoltre staua rinchiusa in vna oscuratomba: apena gionto sui vicino per pochi passi, che dalle calpestrate mie sui scoperto, onde vscita la bestia con gridi, mi instaua à dar la resolutione, ò morire; & io con rauca voce risposi. Nel ventre del nume dell'ara d'Hermete, trouerai la resolutione del tuo enigma, se se con quello passarono Arnaldo, Raimondo, et altri, con l'istesso passerò ancor io non ostante i tuoi si gurati proponimenti. La crudel bestia ciò vdendo, di rabbia si grassiaua il viso, però che no si peli saua di hauere questa tale occulta resolutione, & fattasi tutta co le acute ong bie sanguino sa piangeua la suatrista sorte, per non sapere che cosa susse

quello nume d'Hermete, percioche quando Arnaldo passò d'indi, diuersa fu la sua resolutione. Perilche rispondendo disse, Peregrino perche mai vidi questo nume d'Hermete, questa tua risposta non mi assicura che essa l'assettata risolutione: Et io, se questo non sai, tu men sai quello che vai chiedendo; percioche se sapesti la natura di questo, tu sapresti quello che vai dimandando.

La Shinge si attrista per tale resolutione: poi esso peruenne ad vna fabricatura nel cui mezzo era vno albero.

Cap. 7.

A disperata Sfinge non sapendo che rispondere, tra se pre
separtito, se co lusingheuoli parole hauesse potuto diuertire la mente mia, di darli vn'altra piu espedita resolutio
ne; Et io, per qual causa mi richiedi questo? Et essa disse. sappi peregrino che doppo la entrata d'Hermete passa
do io per alcune occulte spelonche di queste piaggie, ri-

4 1 4 - 1 mile

trouai à caso questo enigma scritto; Perilche poi non potendo ritrouar alcuno che lo sapesse risoluere, io feci volo sopra questa sommità di monte : & sin'bora resto po co sodisfatta; Però che Hermete con una figura, Raimondo con pna oscura risposta, Geuer con altro Enigma, & così tutti gli altri passarono oltre senzatimore de i miei artificiosi motti; & cosi con questa vado per moltissimi anni pascendo la ignoranza mia. Appena finite hebbe queste parole, ecco, vno amico mio comparire fopra l'ardua costiera, il quale pedendomi con la viciosa bestia, con abbondanti lacrime si pose à seder soprail saffo da me per auanti iscultaui la risposta, stando egli intale angonia & di continuo inuo cando la superna maestà, à caso vide la isculta espo sitione, onde non poca gioconditàne prese. Io curioso di vedere piu oltre, fegui il mio destinato camino verso vna discendente via, laquale si per i frondosi arboscelli, & per odoriferi pomi, eragioconda, & diletteuole, come per il soaue canto delli augelli era piaceuole, & amena. Già disceso haueua questa montagna, quando al basso in vna pianura fra doi altissimi monti, vidi vn loco con vna grande cinta di grosse mure, nel cui centro vidi vn grande albero, da iramidel quale era coperto tutto il meraviglioso loco. Anicinatomi all'aperta porta, cominciai considerare l'artificioso magisterio di questa entrata, laquale con dorica fabricatione era fondata da peritissimo Maestro: Alla destra di questa patente porta, vidi vn finissimo diafro isculto con queste lettere. IN-

INTROITYS HAC DATYR OMNIBYS,

Et dalla sinistra parte vidi un porsido similmete isculto con tali parole, PAVCIS HAC NAMQ VE DAT VR EXITVS,

Lequali parole dimostrauano qualche misterioso loco. Fattomi buon coraggio entrai per la marauigliosa porta, per laquale seguendo il mio viag gio miritrouai dentro vn laberinto di altissime mura construtto; nel quale non sapeua che mi fare, ne speraua di mai piu poterne vscire, anzi miseramente finire la mia sfortunata vita. Hauendo trascorso questo intricabile loco, modo alcuno ritrcuar non sapeua per vscirne. Per vn pezzo stato era frame tutto pauroso, per ritrouarmi alieno da ogni suffragio, & solo, & senza guida, Quando ch'io vidi per vn di quelli stretti calli, verso me venire vna Donzella con habito signorile,& carico di gioie di molto valore, la quale haueua vn diamante legato in oro, & pendente con vna catenetta dal collo,& giacente sopra il delicato petto: Questa con la sua venuta non poca speranza di bene mi diede. Hor giontami appresso,& vedendomi tra uagliato con benigne parole cominciò darmi vn soaue conforto, & doppò cominciò dire. Peregrino sappi che vana era la tua speranza di poter vscire di questo intricoso loco, s'io mossa à pietà non fussi venuta ad esserti scor ta. Io doppo che per alquanto hebbi remirato il diuino aspetto della bonorata Donzella, alla cui Mae Stà, alla presenza, alli gentili gesti, & alli gratiricordi suoi suegliandomi l'animo, conobbi che essa era la mia tanto cara, & veridica Ninfa, laquale sin da principio perdei per la stolta gente, sopra la viatendente verso la frequentata porta della pazza frenesia del vulgo: Per ilche ristaurate le paute forze, & refocillati li debilitati sensi, tanto gaudio sentei che pensai di seguir i vestigij, & norme di Chilone Lacedemone, di Sofocle, & di Diagora Rodiano, ilquale vedendo i cari figliuoli coronati dell'acquistata vittoria, di gaudio & allegrezza si mori in presenza del Populo. Restituito io nella pristina forza de i perturbati membri, cominciai con parole mellistue, & grate à referirli gratie : perilche la benigna giouine vera figliuola di Filosofia, & Regina di questa ricca & preciosa regione, rispose queste parole: Doppo ch'io ti vedo si curioso di conoscere questo mio Regno, ilquale dal solo Iddio è dato à

gl'ingredienti, o da esso tolto come dice il nostro maestro Geber, disposta son di esserti scorta; & condurti fuori,

anzinel centro di questo tanto intricoso loco, se meco verrai, laquale à seguire non fui tardo.

Descriue come era lo albero piantato nel mezzo del laberinto.

11 2 hally 3- end: 1 Cap. 28.



IONTI all'estrema portella di questo loco, & entratz nel mezzo di questo laberinto, la Donzella veniua mo-Strandomi vn maraniglioso Albero, sorgente da vnas grande apertura diterra, à modo di pozzo, alta da terra circa doi cubiti, & larga vinti : da questa bocca, d apertura frequentemente vsciuano densi fumi con alcune fiamme di fuoco : sopra l'orlo di questa apertura vidi

isculte queste lettere lunghe vn palmo,

TAMQVAM SALAMANDRA IN IGNE NYTRITVR.

Da questo grosso Albero sorgenano tre tronconi triangolarmente situati, in vno d'i quali era dipinta con auree lettere questa parola

SIMPLEX nell'altroramo PHILOSOPHALE;

Et nel terzo troncone MAGISTRALE.

Nel compartimento d'i suoi rami, iquali dilatandosi coprinano quasi tutto il loco, vidi vna principale divisione di cinque grossi rami, sopra iquali erano queste lettere, A. E. I. O. V. cioè vna lettera per ramo. Da ciascun ramo forgeua tre altri groffi rami, con queste lettere segnati cioè sopra li rami del ramo A erano queste tre BCD sopra quelli del E erano FGH sopra quello del I erano LMN sopra quelli del ramo O erano P Q R. Et sopra quelli del ramo V erano STX. La benigna Donzella vedendomi di marauiglia mosso, per la distintione di tante lettere; le quali denotauano qualche sententioso Magisterio, disse. Peregrino che vai considerando con la tua Idea? Et io si l'artificioso Albero distinto con rami, & carico di preciosi pomi di oro come ben maturi. & d'argento come immaturi: come quella sua natura di nutrirsi, & di mandare à termine i suoi persetti, & ricercati frutti, mediante vn sotterraneo calore, dimostrato per quel li essalanti fumi, & per il circonscritto motto, significante che questo Albero è come salamandra la quale (s'è come si dice) viue, & nutricasi nel foco. Di più quelle lettere cosi distinte per tanti rami, fammi star marauiglioso. L'honesta donzella ciò rdendo disse. Accioche d'ogni cosa ti sia data instruttione, sappi che questo loco cosi serrato, et intricato su fabricato da maestri miei, veri conseruatori della mia preciosa Regina, iquali furono il nostro gran maestro Hermete, Platone, Moriene, & suoi discepoli. Questi non senza consideratione nel mezzo cetrico collocarono questo meraviglio so Albero, nelquale occultamente nascosero i secreti loro. Fatto io curioso d'ydire qualche breue narratione, dissi. Donzella hauendo veduto il tuo

grato animo verso me: non posso ritenermi (vinto dalla curiosità) di chiecerti in gratia la espositione di questo artificiose Albero. Et ella, la espositione di questo integramente non posso mostrarti, ma se non sarai tanto d'in-

| 7 (JL) NI                                                                                              | 7 . 1       |                   | A STATE OF THE           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| A CHAOS. Quod omnia (quain eo funt possint) elementa-<br>liter, & debita propor-<br>tione simul coire. | B<br>C<br>D |                   | Mercurius<br>Sol<br>Luna |
| 3 4 4                                                                                                  | . 4         |                   |                          |
| E COITVS.                                                                                              | F           | Colera            |                          |
| Qui possit sine impedi-                                                                                | G           |                   | Fæmina                   |
| mento naturaliter con-                                                                                 | H           | Phlegma cum me-   | Hermafroditus.           |
| cipere                                                                                                 |             | lancolia.         | - 1.                     |
| 7                                                                                                      |             |                   |                          |
| I                                                                                                      |             |                   | ,                        |
| CONCEPTIO.                                                                                             | L           |                   | Corpus                   |
| Que possit ad bonam                                                                                    | M           |                   | Anima                    |
| peruenire peregrina-                                                                                   | <b>2V</b>   | Bonus cum odori-  | Spiritus                 |
| tionem.                                                                                                |             | fero              | - 400                    |
|                                                                                                        |             |                   |                          |
| 0                                                                                                      |             | *                 | 0.00                     |
| PEREGRINATIO.                                                                                          | P           | Dulcis            | Animalis                 |
| Qua possit mediante                                                                                    | Q           | Amarus            | Vegetabilis `            |
| calore, debito tempore                                                                                 | R           |                   | Mineralis                |
| parere.                                                                                                |             | do.               | 1011 111                 |
|                                                                                                        |             |                   | . \                      |
| U                                                                                                      |             |                   | 1-1                      |
| PARTVS.                                                                                                | S           | £ 13              | Elexir                   |
| Qui valeat vnu eicere,                                                                                 | T           | Albus             | Lapis                    |
| oui convertit fratres in                                                                               | X           | Rubeus cum citri- | Medicina.                |
| naturam suam.                                                                                          |             | no.               |                          |

telligenza alieno,tu medesimo ritrouerai il supremo,& artificioso magisterio di questo Albero solamete vedendo qualche vestigio d'essa espositione, il quale vedrai quiui sopra questo grade quadrameto di sino marmo descritto.

| Essentia Substantia Potentia | Oscuratio Clarificatio Lucidatio | Debilitatio<br>HumeEtatio<br>Dissolutio | B<br>C<br>D   |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Pater   Filii                | Impinguedo                       | Putrefatio                              | F             |
| Mater Filius, & frater       | Mollificatio<br>Crudificatio     | Diminutio Distilllatio                  | G<br>H        |
| Matrix Os Matricis           | Leuificatio Ponderatio           | Divisio<br>Defeation                    | L             |
| Vas matriculatum             | Afperatio                        | Deficcatio<br>Circulatio                | M             |
| Generatio                    | Rarificatio                      | Inceratio                               | $\mathcal{P}$ |
| Dissipatio<br>Augmentatio    | Grossificatio<br>Ingressio       | Incorporatio<br>Congelatio              | Q<br>R        |
| Suscitatio.                  | Calcinatio                       | Fixio                                   | S             |
| Maturatio<br>Viuficatio      | Mortificatio<br>Confortatio      | Alimentatio Penetratio                  | T             |

Lasciano quello loco, & peruengono sopra vn monte, oue trouano vna chiusa porta. Cap. 9.



si può formare parola senza vocali, cosi quest' Albero non può mandar suoi frutti, se non per i cinque rami, cioè, Chaos, Coito, Concettione, Pregnatione, & Parto. Da ciascun di questi ne sorgono altri tre rami, notati come hai veduto con altre lettere, & con la sua significatione per ogni lettera. Et io doppo questa breue espositione, mi ritrouai chiaro; A tal che la grata Donzella vedendomi che piu oltre non dimandaua, disse; Peregrino seguitami se di veder hai disio il fine di questo lungo viaggio. Io seguendola per vna spelonca oscura, o tetra, peruenissimo sopra la sommità d'vn' altissimo monte, per laquale altro non si vedeua che vna siluestre, & frondosa selua, con vn Stretto calle per ilquale fui condotto in vn'altra sommità d'vn placido monte, tutta piana, & spaciosa : oue d'intorno si vedeuano arboscelli carichi di odoriferi pomi . Questa pianura poteua essere per diametro passa trecento, nella quale si vedeua vn vaghissimo praticello pieno de varij fiori, iquali non poca vaghezza rendeuano al verdeggiante loco. Trascorso io parte d'esso, vidi vna grande porta chiusa, oue condotto dalla benigna Donzella, non poteua satiarmi di guardare questa artificiosa machina di corinta fabricatura: Vedendola poi con molte chiaui star chiusa, si ben ch'allora dubitato hauerei di qualche cattino successo, se la gentil Donzella non mihaueße motteggiato. Pur non potendo ritenermi di chiederli la significatione di tante chiaui, essa mosse tal risposta; Peregrino se questa porta non fusse stata cosi artificiosamente serata da Raimondo, (che fu Uno de fidelissimi miei) con tante intricose chiaui, ogni presuntuoso haue ria preso ardire di passar nel piu secreto paese del mio Regno; questa con le sole mie parole & ad egni richiesta, si aprirà: Ma prima vediamo quello grande; & sententioso arco di Raimondo, posto nel mezzo di questo berboso praticello.

Condotto là, vidi vna marauigliosa fabricatura di quattro archi, posti sopra quattro grossi, & alti piloni, & ciascuna porta haueua due grosse colonne di porsido di corinta fabricatione, i pedestali delle quali erano di finif simo diaspro, & li capitelli de vna verde pietra, cen certe venette bianche,

er rosse, lequali al fogliame del capitello rendeuano molta vagbezza. Tut ti i Pilonierano di finissima corniola, & ciascun arco baucua il suo sostitamento di christallo, compartito à proportionati quadretti, dalli quali si vedeuano pendere grossissime granate, turchese. & giacinti, & cosi la facciata per di dentro le porte, per fin al principio dell'arco, erano marauigliosi quadroni di puro christallo, dalli quali vi si vedeua vna certa essigie delli otto principali Senatori di questo Regno, cioè Platone, Moriene, seniore, il grande Maestro, lo esperimentatore, Geber, & Alboali. Soprai capitelli delle otto colonne giaceua vn precioso, & proportionato architraue di purissimo porfido; Il suo fregio era con vna fogliatura, & compartitione corrispondente all'opra, & con vna cornice, soprailaquale io vidi quattro frontispici di proportionata struttura, & sopra quelli vn circolare architraue, con il suo fregio, & cornice di finissimo lapislazuli.

Segue a descriuere ciò che vide in quello marauiglioso arco.

ON tanto questa opra mi faceua marauigliare per la sua fabricatura, quanto perche vidi sopra il piano della circolare cornice tre altri Piedestali di finissima pietra: Sopra il primo (qual era di vitreatapietra) era vna figura di chrisopacio vestita con toga filosofale, & era giouinite, Sopra il secondo piedestale (quale era di puro marmo)

era vna figura di christallo in aspetto di huomo gionto alla virilità con toga similmente filosofale; Et sopra il terzo piedestale (che era di pietra Thyte) era vn'altra figura di vecchio, dipuro, & chiaro topacio, pur con filosofale toga. Fra questi tre piedestali, era vn frontispicio tondo, alto come i piedestali della istessa pietra circulare sottagiacente: Queste tre figure virili, con la destra teneuano la mano destra d'vna figura feminile colloca ta sopra ciascuno frontispicio; Per modo che la figura della femina del giouine, era in aspetto di Donzella di puro christallo, & adobata con veste di Hieracite pietra: Laseconda figura era di rubino, con veste di diamante: La terza poi pur feminea, era di chrisolito, & era in aspetto di Vecchia, co Veste di sardio. La mano sinistra della prima figura feminile, pendeua verso terra: Quella della seconda era distesa: o quella della terza figura era leuata Verso il cielo. Hor quelle tre figure togate Virili porgendo il loro sinistro braccio verso il centro della fabricatura, sosteneuano con la mano loro (per marauiglia) vna preciosissima figura virile di Re, ornata con manto Regale, con Corona, & con doi Scettri. Questa figura da capo à piedi

Arsi Arsi

am Sept men piedi, da vna parte era di oro, & dall'altra d'argento?

Hauendo con gran diletto trascorso questa marauigliosa fabricatione, T considerando i suoi occulti secreti, non poteua con l'intelletto mio tanto salire, che ritrouar potessi il significato di questa opera di me in questi pensieri, & alzando gli occhi di nouo verso il diuino artiscio, vidi nel fregio della circolar pietra del celestino lapissazuli, queste parole isculte, & con oro ornate.

REX FILIVS NOSTER HABET TRES PATRES, PRIMVS EST CAVSA GENERATIONIS, SECVNDVS MVLTIPLICATIONIS, ET TERTIVS PERFECTIONIS, ET FILIVS NOSTER EST REX POTENS, ET NVLLOS REGES TIMENS.

Delle quali parole maggiormente crescendomi il disio di sapere di tutto ciò la sua espositione, non potei procedere piu oltre, ma con humana diman da chiedei alla benigna Donzella la espositione di questa fabricatura, & ella rispondendo disse , Peregrino seguiamo piu oltre, & veder faroti dentro la chiusa porta la espositione dell'intento tuo, alla quale gionti noi, su

per la nobile Donzella, anzi con suoi occulti secreti aperta, oue con lei entrato, mi mostrò vna gran pietra di sinis-

fimo marmo, fopra ilquale vidi descritto l'Albero della geneologia del prenarrato Rè, con questo or-

dine.



4,

La Donzella dichiara la figurata espositione. Cap. 1



VANTA confusione mi diede questa cosa, tanto disso mi crebbe di saper la sua significatione: Onde vedendomila grata Donzella di merauiglia mosso per la già ve duta pietra, disse, sapendo peregrino mio, che il tuo disso sari di sapere la risolutione della veduta struttura, que statua volontà mi pare degna di quanto ricerchi, però odi, o sappi, che risoluendo io questa, essa risolue la ma-

ranigliosa opra, già veduta nel mezzo del florido praticello; Perilche quel le parole isculte nel fre gio del circolare lapis è sentenza di N. fido compatriotta nostro, doue tratta la natura di quelli tre Padri, iquali hora tu poi vedere in quest Albero isculto, & designati con queste note. D. E. F.

Ma venendo al sodo fondamento del nostro ragionamento dicoti, che prima bisogna sapere da chi hanno origine, & poi chi sono questi padri, & la sua natura: cominciando adonque, dico che il nostro Chaos B, procreò il primo Padre, & questo Chaos è figliuolo di Natura signata per A, Questo primo Padre fu già Madre del secondo Padre del nostro Rè, & il Chaos B, è Padre. Questa madre G, non genera, ma il padre.

Hor veniamo al secondo Padre, ilquale è causa della multiplicatione del nostro sigliuolo Rè; Et dico che questo è figliuolo del nostro Chaos B, Questo figliuolo è padre, & fratello del primo Padre; Adunque il primo, & secondo padre, sono fratelli, & non però solamente sono duoi figliuoli, duoi padri, & doi fratelli, ma vn figliuolo, vn padre, & vn fratello, & vn padre del nostro Rè; Questo padre fu anchora madre del terzo padre; & il Chaos è come padre; Questo madre non genera; mail padre.

Il terzopadre è causa di persettione del nostro Rè figliuolo nostro; Questo padre è generato dal secondo padre, mediante il Chaos B, suo padre, &
fratello, & anchora è fratello del secondo padre; Non perciò solamente so
no tre padri, tre figliuoli del Chaos B, & tre fratelli, ma vn padre del nostro Rè, vn fratello, & vn figliuolo del Chaos B. Il Chaos nostro C, ha
sei figliuoli, iquali non solamente sono figliuoli, ma fratelli, & figliuoli.

V dendo la oscura resolutione della Eccellente Donzella, mi pareua anch'io di confusione diuenir vn Chaos; Conciosia che il suo parlare era quassi nelli piu alti limiti della naturale arte di filosofia trascorso, que il discorso à pena poteua tanto in alto salire. Desiderando altra pin chiara espositione di ciò, con humili parole dimandai alla grata Donzella, laquale mansuetamente così disse.

Saperai

Saperai Peregrino, che questi tre Padri congionti con le mogli loro (pro creati dai padri del Rènostro figliuolo) lequali non solamente sono tre, ma vna sola moglie & solo marito, procreareno questo figliuolo Rènostro potentissimo, ilquale è fertilissimo à procreare infiniti figliuoli. A questo di uino misterio così accade; però che il primo padre D Giouine, congionto con lamoglie sua, figliuola sua G, laquale in occulto è bianca, & in palese nera, è causa della generatione.

Il secondo padre similmente congionto con la moglie sua H,& figliuola sua, laquale in occulto èrossa. En palese bianca, è causa di multiplicatione, cioè è causa che il Rè nostro figliuolo, sia tanto di virtù dottato, & pieno di bontà, che possa gl'altrisuoi fratelli multiplicare in virtù,& bon-

tà, distruggendo ogni loro infirmità.

Il terzo padre non dissimile da gl'altri congiunto con la moglie sua I, & figliuola sua, laquale inocculto è citrina, & in palese rossa è causa di perfettione; ciò è causa che il Re figliuolo nostro, sia così di perfettione partorito, che mediante la virtù della sua perfettione possa perficer gl'altri fra telli imperfetti.

La Donzella seguendo altra dichiaratione per maggior chiarezza diede la esplai natione di ciascuna nota ò lettera notata in questo sasso dell'isculto Albero, cosi.

A. La natura genera il nostro Chaos B, C, ilquale genera sei figliuoli, & da questo si procreano i tre padri D, E, F.

B. Il nostro Chaos ha tre figliuoli, & tre figliuole; iquali sono sorelle, & fratelli.

C. Questo Chaos ha sei figliuoli, liqua li sono fratelli, & figliuoli.

D. Primo padre giouane, generate la fua moglie è causa di generatione.

E. Secondo padre generante la sua moglie è causa di multiplicatione.

F. Terzo padre vecchio procreate la fua moglie, è causa di persettione.

G. Prima moglie giouene, del primo padre.

H. Seconda moglie de mezza et do del secondo padre.

I.Terza moglie vecchia, del terzo padre.

K Chaos padre delle figliuole, etpa dri, figliuoli del nostro Chaos

L. Il terzo Re potentissimo contra hente, moltiplicante, & perficiente, i suoi fratelli.

I. Solamadre.

2. Solo padre.

3. Per causa d'essi.

4. Padre primo giouine croceo .

5. Padre secodo virile albissimo.

6. Padreterzo vecchio bianco.

7. Chaos B, K, vnaistessa cosa. 8. Prima meglie nasce in Ariete.

1 2 9.Se-

9: Seconda moglie nasce in Cancro.

10. Terza moglie nasce in Libra.

11. Chaos B, C, una istessa cosa.

12. Per causa delli padri.

13. Per causa delle matri.

14. Fratello bianco.

15. Fratello rosso.

16. Fratello nero.

17. Fratello candido.

18. Fratello cenericio.

19. Fratello albissimo.

La Donzella da alcuni effempi fopra le cofe narrate.

Cap. 126

VASI finito haueua di parlare l'honesta Donzella; quando che io non potendo in tutto capir quella sua riso lutione, chiedi sopra ciò qualche essempio; Et essa volendo supplire al desiderio mio, disse.

Se ben considererai Peregrino mio i profondi secreti di natura vedrai questo Rè-nostro figliuolo, essere gene-

rato dal primo padre D, moltiplicato dal secondo E, & dal terzo F mandato à perfettione: quantunque sia solamente vn padre, ilquale generi, mul

tiplichi,& renda perfettione,ma prendi sopra ciò questo essempio.

Acqua con farina, fenza fermento non è vero pane; adunque è pane per l'acqua, farina, fermento. Il simile, si come la farina, fermento senza acqua; ne l'acqua, farina senza fermento; fenza acqua; ne l'acqua, farina senza fermento; fenza anche l'acqua, fermento senza farina, non genera pane, così anco non si può fare il nostro pane, senza l'acqua nostra, farina nostra, fermento nostro prima concreato. Si può adunque dire, che l'acqua nostra è causa della generatione, il fermento della multiplicatione, farina della perfettione; lequali cose danno l'essere al nostro pane: Et perche la farina è concreata dall'acqua nostra, fi si si si farina, farina, farina con l'acqua si ail fermento nostro, eccettuata la forma.

Per meglio chiarirti l'animo predi questo altro essempio, Incudine, martello, & chiodo, quantunque siano tre, nondimeno sono vno, perche l'inculdine è il martello, il martello è il chiodo, & il chiodo è l'incudine : Di piu perche l'incudine, martello sono il chiodo; Il chiodo, & martello sono l'incudine; l'incudine, & chiodo sono il martello, per questo l'incudine, martello, & chiodo sono tre in vno; Però che l'incudine eccettuata la forma è il chiodo, martello, così il chiodo eccettuata la forma, è l'incudine, & martello, & il martello eccettuata la forma è il chiodo, & l'incudine, adunq; il chiodo, martello, & incudine sono tre, & vna istessa cosa, a

c in

F in tal modo il martello fa l'incudine, & il martello fa il chiodo.

Il terzo essempio si può cauar da quelli che fanno il minio, percioche piombo nero, cerusa, o biacca, & minio rosso, quantunque siano tre, nondimeno sono vno cioè piombo, & tre quanto al numero, & forma, così e nei padri nostri, nei quali come acqua, farina, & fermento, detti di sopra, è la ge

neratione, moltiplicatione, & perfettione.

Non senza misterio adunque N. sece scolpire la prenarrata sentenza circa il fregio della circolare pietra. Ma di piu saprai, nella prenarrata struttura, Raimondo hauer posto tutta la scienza del magisterio mio, ad imitatione dell'Ara del nume d'Hermete per auanti da te veduto. Però questo di Raimondo è resolutione di quello d'Hermete, & quello di questo; onde se conoscerai gl'intimi secreti del nume d'Hermete; non ti farà biso-

gno altra espositione: però passamo piu oltra.

Già quasi per due miglia caminato haueuamo per la costiera del dolce colle, quando che giunti ad vn'altro altissimo monte, tutto precipitoso, vidi vna bocca d'vna oscura spelonca, nella quale la nobile Donzella con rapidi passi entrò, & io seguendo il strepito delle pedate sue, non potei tanto in quella oscurissima via esser sollecito, che (misero me) cominciai à perdevei suono delle parole della Donzella; Onde rimanendo nella incognita spelonca priuo della dolce mia guida, cascai in terra, presago di suturo male, & di continue lacrime bagnaua le mie guancie: perilche altro pensar non poteua che quiui sinire la mia vita; Ne altro haueua per mio conforto, che il desio di piu oltre passare, & ponermi all'instabile, & incerta fortuna. Leuato sù, & caminando per la precipitosa, & oscura spelonca, ecco vdiua vn mormorio intollerabile, come d'vno sossicato tuono, per ilquale pareuami volesse tutto il mondo precipitare: Ogn'hor fattomi piu vicino tanto piu il ribombo (che l'Echo faceua nella perniciosa cauerna) mi percoteua l'afflitto cuore. Scoperto vn poco di lume, cominciai sperare

qualche rimedio, & cosi con presti passi peruenni al fine dell'oscura cauerna, oue ritrouai vn pernicioso passo di scilla, & cariddi; Di modo che vedendo il pre cipitoso, & crudel passagio da dar ter rore ad ogni sicuro cuore, come tramortito cadei

sopra vn

Si ferma per considerare il tremendo ponte di Arnaldo, & vna statua. Cap. 13.



OPPO ch'io fui alquanto restaurato, mi lenai, & con marauiglia mirai questo spanentoso passo, ilquale era da natura, ò da l'arte con tale magisterio fabricato, che da vna parte, & dall'altra erano altissimi, & precipitosi monti contigui per vinticinque passi, soue nel prosondo ba ratro discorreua con velocissimo impeto vn'alto torren-

te tutto torbido, & spauentoso, sopra ilquale era vno scabroso, stretto, & lungo ponte ò pedaggio, con certi gradi come compartita scala manuale, fa bricato da qualche peritissimo architetto. Infelicissimo miteneua, quando andaua considerando che diuertir non poteua i passi per altroue, che per questo disperatissimo passo; Dilche vn sosse camento per i perturbati spiriti miei concorreua assiduamente al mio tremebondo cuore, & spesso io diceua, à che horribile termine mi son io lasciato da disio guidare; Con queste afsittioni andaua hor vn poco auanti, hor ritornaua con cridi, & pianti dicendo, infelice me, misero me, con quale arte saprò io trapassare oltre que sto pernicioso passo; ohime come farò io, se errando vno di quelli compartiti gradi cascassi giu nel correte Baratro? Alzado per questo gl'occhi ver so il cielo per inuocar il celeste, & diuino suffragio, vidi vna pietra giacente sopra il scabroso arco della bocca della oscura spelonca co queste lettere.

SOLO PONTIS ERRATO PVNCTO NON VLTRA VIATOR IBIS.

Sopra questo sasso giaceua vn piedestale, sopra ilquale era vna grande sigura di finissimo auolio guarnita di toga filosofale, con questo detto del piedestale.

ARNALDYS CYSTOS STRYCTYRAEQVE MAGISTER.

Lequali parole dauano testimonio, che questo pernicioso passo susse gia con-Strutto cosi spauenteuole à peregrini erranti, per Arnaldo de Villanoua; d quanto misero, tremendo, & pauroso era questo passo à gl'inesperti pere-

grini, che piu oltre paffar intendeuano.

Essendo da vna parte condotto dal disto, che ogn'hor me solecitaua alla principiata peregrinatione, & dall'altra il terrore che di continouo mi faccua (come in vn specchio) rappresentare fra la sommergente acqua, essere dalle onde sbattuto, hor nelle fasso fe ripe, hor nel mezzo miserament trasportato, & hor sopra, hor nel fondo, ricercar la sugiente salute, laqual cosa rendeua l'animo mio ambiguo di piu oltre non trasportarmi per quello pernicioso passo; ma piu tosto ritornar fra la viciosa Ssinge, & suggendo quella, rimaner nell'intricoso laberinto, d pur anche vscendo di questo, en-

trare

trare fra le venenose mascelle della inuidiosa Hidra, ò pur per qualche arte passando anco questa rimanere senza il desiderato fine di questo faticoso viaggio. Ohime quante imaginationi mi solecitauano, assalendomi il trauagliato pensiero. Ma doppò vn pezzo, qual curioso, & honorato soldato non considerando timor dimorte; ma vinto dal disio, entrai animosamente fra la descrittione alla incerta fortuna. Salito era sopra il doloro so pedaggio per passare oltra, quando che non potendo tollerar il grande mormorio della torbida, & ondeggiante acqua mi collocai prostrato sopra il tremendo ponte, & strettamente l'abbraciai, di modo che come serpe traportando il languido corpo con gratia diuina, clire mi ritrouai. Gionto che fui oltra il spauentoso ponte, non potei soppertare di veder il passato pericolo; ma come vn che giudicato al supplitio della morte, per qualche strano accidente fuggendo se ne porta nella Ideala destinata morte; Cosi io punto non firmandomi entrai per vn'altra lunga, & descendente cauerna, laquale non cosi di luce era prina, come le passate, per laquale cominciai pronosticare vna tranquilla & salubre via.

Ritroua vna tomba, oue vide molte isculte fauole figurate nell'arte, poi peruenne ad vna Isoletta. Cap. 14.



I A cento passa oltre caminato non haueua, che ritrouai vna rotonda tomba, nella cui centrica superficie del l'arco per vn gran foro descendeua vna salubre luce, laquale illuminaua tutto il rotondo loco, ilquale era di die ci passi per diametrica misuratione, & situato con la sua duppla proportione di altezza. Tanto era il meraviglio

fo artificio con solenne architettura fabricato, che mi faceua trapassare della perturbata imaginatione ogni passata pena; perche quiui nell'illuminosa tomba si vedeua nel pariete vn compartimento di finissimo alabastro, con i suoi piedestali, & capitelli di dorica fabricatione. Queste sosteneuano vn'architrane, fregio; & cornice di finissima corniola, & ogni cosa à proportione de tutto il·loco. Sopra la cornice giaceua l'arco della artificiosa, & ben fabricata tomba, oue con ornamento di colonnato, si vedeuano otto compartimenti; oltra vn'altro che vi era per l'introito, & vn'altro per l'vscita. Questi doi lochi dell'introito, & dell'vscita, erano collocati per opposito l'vn contra l'altro. Ne gl'altri compartimenti si vedeuano isculte varie fauole, & poetiche dimostrationi, sotto il velame delle quali si nascodeua il diuino magisterio, a tal che nel primo compartimento vidi la fauola di Pirra, & Deucalione; nel secondo quella di Lotona, nell'Isola di Dedalo

confirmata; Nel terzo quella di Gioue conuerso in pioggia d'oro; nel quarto quella di Dedalo, & Icaro; nel quinto quella di Argos gl'occhi del qua le furono conuersi in coda di Pauone; nel sesso vidi la fauola di Gorgone, ilquale couerse ogni cosa in pietra; nel settimo vidi quella d'Hercole, & An teo; nel ottavo quella di Orseo, ilquale con la dolce armoniatiraua à se tut ti gli animali; non tanto mi faccua inuaghire l'Eccellente scultura delle otto vedute fauole, quanto che vedendo anche nel polito fregio, prima isculta la fauola di Gione che taglia i membri genitali à Saturno suo padre, poi il carro di Fetonte, Gione converso in densanube, & circondante la infelice 10, poi Atalante sirmata dal velocissimo corso, in oltre la fauola di The seo nel laberinto, poi quella di Demogorgone, e molte altre sotto il cui poetico fabulamento era nascosto il divino secreto Filososco. Non poteva faciar l'an mo mio, ne men deliberatione stabilire di piu oltra seguire il principiato viaggio, mentre vedeua, & cosiderava, si l'artisiciosa machina quanto li diversi, & poetici fabulamenti.

Doppò vna lunga speculatione mosso dalla curiosità di veder à che pon to, ò sine terminasse questo faticoso viaggio, riuossi i piedi, & passando per vna breue, & chiara spelonca (ma maligna) peruenni in vna verdeggiante pianura circondata da precipitosi monti, oue le verdi herbette già pregne d'i loro semi, haueuano produtti i suoi odorati siori, iquali mandauano per l'aria vn soauissimo odore. Con prospera via passato per la lunga pianura, ecco che fortuna mi condusse nella ripa d'vn largbissimo lago; nel cui mezzo uidi un lunghissimo monte, & di tale altezza che lo giudicai susse il monte Olimpo della Macedonia, dil monte Libano di Finicia, di Smai di Arabia: Perche talmente ascendeua con la sua sommità in alto, che pa reua sostenesse il Cielo: Questo in vista, alla prospettiua, & alla verdezza delli solti arborscelli mi daua larghissima speranza di vna tranquilla naugatione; con questa speculatione della salubre Isoletta, staua io sedente

fotto frondosi alberi, & della marauigliosa prospettiua mi pasceua talmente l'animo, che piu pensar non poteua alli passati ostacoli, ne meno alli spauentosi auuenimenti della inuida, & venenosa Hidra, alla viciosa Ssinge, all'intricoso so laberinto, ne al precipitoso pedaggio di Arnaldo.

Vide vn P.edestale, alquale auicinatesis legge vn motto d'vn Dracoue



I A da vn'arborscello leuato haueua vn soaue pomo per ristaurare i debili membri , quando che trascorrendo con gl'occhi per i verdi arborscelli che frondeggiauano sopra la ripa del delicioso lugo, vidi da lungi vn rubicondissimo Piedestale , il quale dimostraua qualche marauigliosa struttura; Onde vinto dalla bella vista di quella architet

tura, d'indi mi leuai, & prendendo il calle per l'arenosa ripa, gionsi alla veduta fabricatione; Oue ritrouai il proportionato Piedestale di preciosa corniola fabricato, sopra il quale giaccua vna togata figura di porsido; Questa in aspetto graue, dimostraua qualche grado di prosonda dottrina.

Nella faccia rifguardante verso il lago erano queste parole isculte.

INSVLAE MAGISTERII GEBER DOMINVS MONTIS, RECTOR, CVSTOS, ATQVE DEFENSOR.

Nella seconda faccia vidi queste altre.

INSVLA DEMONSTRAT SVM-MAE ET NATVRALIS PHILOSO-PHIAE POTENTIAM.

Nella terze parte queste altre erano isculte.

STVDE VIATOR OCCIDERE SPECVLO DRACONEM ILLIVS INSVLAE.

Et nella quarta si vedeuano queste altre.

d. m.

The second of the second of the

Da queste cosi isculte parole interpretati quattro principali cose; prima il nome della Isola nomata l'Isola del magisterio, con il nome del suo Signore, & Rettore; Secondo compresi che in questa Isola si può vedere quanta potentia sia della naturale Filosofia intramutare i corpi impersetti à vera persettione: Terzo che si poteua prendere notitia che altro visicio, ò arte, non deue hauer il peregrino (desideroso di nauigar oltre nella diletta Isola) che solo studiar di occidere quello venenoso dracone, produtto dalla Fi losofica Isola: Quarto si poteua giudicare à quanto bene si ritroua chiunq; occidere sa quel furiso mostro. Delle quali cose benissimo compresi à quanto si estendeua il loro soggetto, saluo che comprendere non poteua, che dracone suffe quello, cioè se sussentiale, ò naturale, ò figurato parlare, da altro animale simile ad vn Dracone: Et dall'altra parte non comprendeua che specchio sussentiale con il quale si potesse occidere.

Essendo varie le forme, & vary gliessetti de specchi, andaua tra me con siderando se esser douesse questo specchio, quadro, triangolare, ouato, quadrangolare, tondo piano, concauo, ottuso, colonare concauo, otonnare ottuso, tondo interiore, de esteriore, reciproce, & piramidale quadro, de triangolare, trascorrendo poi piu oltra intorno la materia d'esso specchio, entraua in un Chaos, però che non poteua sapere se volesse esser construtto di christallo vsuale, di vetro, di ferro, d'argento, di compositione moderna, & strauagante. Nel che trauagliandomi la mente, questa intima consideratione doppo un lungo discorso giudicai quello specchio essere figuratiuo, & non materiale, per le sequenti parole del prenarrato motto.

SEIPSO OCCISO.

Per ilche non procedei sopra altra resolutione d'esso specchio; però che il motto voleua significare così. Se tu operarai ch'esso Dracone per se stesso s'occide, muoia, tu viandante operegrino sarai molto ricco. Già lasciato haueua queste propositioni, cominciaua con il curioso intelletto trascorrere, prima con che parte, d'ui pigliar potesse alcuno partito di peruenire alla desiderata Isola, quando che da vna parte, l'altissima acqua minacciaua morte, se per essa mi susse dalo incerto nuoto, dall'altra parte il disio con soleciti proponimenti mi persuadeua di ponermi in acqua, os già lasciata haueua la marauigliosa sigura, of fretolosamente daua i curiosi passi verso la percossa ripa dell'ondeggiante lago, per gettarmi dentro; Quando che da lungi vidi vna picciola barchetta à piena vela con prospero vento, venire verso la sasso ai per ilche fermatomi ad aspettare la solcante barchetta, staua io mirando hor la sassosa percossa dalle mormoranti ondicelle, of hor gl'acquatici vecelli apostando gl'inaueduti pesciculi.

Descriue la fabricatione della Nauicella venuta da se alla Ripa : Cap. 16.



ERCHE acerba pena è l'aspettare chitardo viene, cost acerbissima mi era mentre vedeua la desiata barchetta, hor verso me venire; hor agittata da contrarij venticelli andar ad ostro, & hor verso aquilone. Pur quando fortuna vuole dare prosperi auuenimenti, sempre per tempo (mentre che viene) è dolce & gioconda: così quantun-

que i venticelli alor modo per vn pezzo trasportata l'haueuano, hor per Prospero, hor per contrario, fu trasportato l'ondeggiante N audio alla ripa, nelquale con gaudio entrato, & trascorso per esso, o non Vi trouando per-Jona alcuna, non sapeua co che sorte peruenuta fusse quiui la ricca barchet ta; Giunto il ponticello à Ripa & legata la marauigliosa nauicella ad vn salice, & di nuouo ritornato nel nauigabile legno andaua trascorrendo da ogni parte; Oue ritrouandomi nella piu bassa parte, Vidi il fondo di lamette d'oro, & d'argento si bene situate, che pareua fogliatura mosaica, & così erail piano, ò piazzetta della prora, & puppe; l'albero della vela era di odorato cipresso; i remi del soaue sandalo citrino, & bianco, & di fragrante zilaloe; il timone di auolio; le corde di finissima seta; l'ancora di purissimo oro con la sua catenetta di argento Queste cose restar mi faceuano talmen te inuaghitto (oltra l'artificio) che non poteua diuertir l'animo mio in altra consideratione, & massime vedendola bituminata di fuori non di commune, & vsual pece, mà d'un precioso liquore composto da dotto profumie re; & di dentro poi sentiual a piena di gratissimo odore; doue non vi mancaua la soaue sperma del grande Lethe, l'odorifero musco, la christalina & fuggitina canfora, il grato laudano, il thimionia, & mastice, i doi stiraci, i doi sandali, l'amigdalato belzoi, il ponderoso zilaloe, & gl'odorosi germini dell' Arabia.

Doppo vnalunga speculatione da nouello nocchiero spiegai al prospero venticello la ricca Vela, & in breue sui giunto alla tanto desiderataripa: oue smontato del solenne legno, cominciai guardare la delicata pianura, situata verso ostro nella fertile isoletta. Quini l'amenità del luogo mi astrin geuatrascorrere que sto tanto desiderato sito, nel quale così peregrinando, ò trascorrendo, peruenni ad vno maraueglioso claustrale, circondato di proportionati muri fatti di finissimi, bianchi marmi, con delineati, belli iaspidì, considerando esteriormente que slo luogo, non poteua comprendere quale susse l'interiorità di questa fabricatura, ma gionto all'entrata del merauiglioso claustro, mi firmai à contemplare questa porticella, la quale

2)

era di dotta fabricatione corinta. Non tanto la porta inuaghir mi faceua, ma vn ramo di granato albero tutto di finissimo oro, dalquale pendeua vn de suoi frutti, con la sua scorza di purissimo argento, & con vna fessura nel la detta scorza, per laquale si vedeuano i suoi rosseggianti azimi di orientali granate entro stabilite: Questo ramo haucua le sue foglic di verde smalto guarnite, & vsciua fuori d'vn grande vaso di rubicondissimo corallo. Nel freggio della solenne porticella vidi queste parole isculte.

OMNESTN CONCORDIA VNA MATERIA VNA DISPOSITIONE VNA,

Entrato in quel loco vide un portico con colonne de variati marmi, & certe statue. Cap. 17.

> NTRATO nel spacioso claustro, vidi vn circongiacente portico compartito con proportionati archi, & colonne di finissimi marmi, in modo che quiui si vedeua il marmo Pario, con ilquale quelli di Scio, & Creta fecero le sue statue, come anco su di questo fatta la statua di nemesi di Athene; Questo marmo è bianchissimo, come quel

lo con ilquale fu edificato il tempio inhonore della nostra beatissimo S. Ma ria de Loreto. Quiui in oltre vedeuasi vna colonna come vn'auorio, chiamato da periti pietra coralitica, marmo sangarico, & Arabico, nelqual marmo fu sepulto Dario Re. Si vedeua poi il marmo cenericio & il nero, delquale si caua in Hildeseimo oltra il monte di S. Mauricio. Vidi poi il renario molto bello, & nero, simile à quello del quale è edificata in parte pna capelletta in vna Chiefa di S.Gio:Battista di Fiorenza, ò con che contemplatione miraua io vna colonna di marmo luculeo, ilquale era tenebro forer atro; Delquale marmo furono construtte due colonne di lunghezza di viedi trentaotto nel arco di scauro. Il marmo lidio oscuro, mirai bellissimo, come quello con che sono isculti quelli doi gradi leoni del Campidoglio in Roma, Di basalte marmo di color ferreo eraui vn'altra colonna; Que-Ao furitrouato dagli Egittii in Etiopia, alquale il Miseno cede di colore, & di durezza, perche questo n'ha tanta, che i ferrari se ne servono in vece di incudine. Si vedeua in oltre il marmo lacedemonico, simile à quello del pulpito che è nella Chiesa di S. Gio. Battista in Fiorenza. Tutto ammiratiuo restai contemplando una colonna di colore come rosso, laquale alla sembianza di certi punti bianchi, giudicai fusse il porfido d'Egitto, nomato lecostito. Di porfido poi vidi vn'altra colonna, & era splendidissima, & questa era simile al pulpito di S. Marco in Venetia. Il marmo salseburgese, il marmarido, il Nimidico, vedeua con bellissime macchie. Il marmo verde chiaro si vedeua molto piu bello, di quello che si ritrouaua ad vn certo conuento ch'ètra Venetia, e Murano, ilquale èrinchiuso in vn muro dell'Altare maggiore, & dentro vi si rappresenta vn boschetto; Quiui si vedeua molte fantastiche sorti de marmi distinte per ciascuna colonna: Et no vi mancaua il serpentario, il tabaico, lo hierapolitico, l'alabastrite, lo hime no, il pentelico, & l'osite scuro, con il bianco: Et così con tutte queste sorti de marmi, & altre, che lasciai di vedere, veniua farsi questo circolare portico molto vago, & magnistio.

Entrato sotto il portico, pidi che all'incontro di ciascuno arco, eran certe testudinali concauità à modo di nicchia nel circulare muro fabricate; in ciascuna nicchia era vna virile figura tutta togata, al piede della qual pendeua vn libro con vna catenetta argentina, & contal modo ciascun arco haueua le sue nicchie, & ogni nicchia la sua figura con il suo pendente libro, fopra ciascuno libro era il nome dell' Autore, di dentro il titulo dell'opra. Vedendo questo spettacolo di figure, & libri, pensai che questo luogo susse il grande collegio de' filosofi, i quali sono concorsi coni suoi figurati sermoni, in vna istessa dissinitione, come ben disse il sodetto motto.

## OMNES IN CONCORDIA VNA.

Riuolgendo i curiosi passi alla ingrediente porta, cominciai di no<mark>uo ve</mark>dere dette figure, con i nomi de' libri loro, onde il nome del primo libro era cosi,

Ma perche lungo era tutto il circuito di questo claustro, & difficile mi pareua ritenermi nella memoria tanti diuersi nomi, cominciai sopra vna policia con vn artificioso stile scriuere il nome di ciascuno. Così trascorso era il diametrale claustro, che ritrouai vna portella chiusa, ne perciò mi firmai di trascorrere il principiato proponimento. Et già quasi giunto cra al mezzo del restante portico, quando vidi la chiusa portella con sonoro mormorio aprirse: Et io lasciata questa impresa m'inuiai verso la de-

fiata portella, la cui vscita verso l'altissimo monte. Quiui essendomi firmato per leggere i scritti Auttori,ritrouai questi con il nome delle loro opere, & ogni cosa per commodomio.

ridussi per ordine di
Alfabeto.

Narra i nomi delle statue, & de libri, & opere che conteniuano in quelli per Alfabeto:



de mineralibus. & rebus metalicis. Alphidij quidam tra-Etatus . 'Sanda

.7 .33.

Aurora consurgens.

Antonius de Florentia.

Antonij de Abbacia Epistola dua de lapide philosophorum ...

Arnaldi hac funt, 1. Rosarium philosoph. 2. tract. perfecti magisterij, 3. Epistola ad regem Napolitan 4 tractatus parabolarum, 5. Rosa nouella prima,6. Rosa no uella secunda, 7. 8. flos florum pri fec. 9. lib. de fecretis natura, 10. tract. ad Iacobu de Toleto de maxi : secreto medicina, 11.recepta de compositione lap philosophorum, 12. Doctrina noua, 13. lucidarium, 14. Liber artis, rea rosa secunda, 17. compilationes philosophorum, 18. Nouum Testamentum, 19. De sublimat: Merc. Epistola ad Regem Rober tum, 20. Questiones essentiales, & accidentales.

Aristotelis hac sunt, 1. ad Ales-Sandrum tract de arte Alchimie, 2. sphera de octo figuris lapidis Philosophici. 3. de mutatione na tura, 4. de secretis secretorum, 5. Superadditio optima, & perutilis, 6. liber perfecti magister ij: sed tenetur fuisse Rasis.

LBERTVS magnus Alberti magni hac, I. semita re-Eta, 2. opus optimum, & veristimum de secretis Philosophorum.

Aldemari canonici carthusien: & Guielmi glosa, super librum perfe-Eti magist. Geberis.

Accursus glosator superrosarium " Arnaldi.

Andre a omnisboni liber de auro potabile.

Alboales Auicen Albiscenus Arabicus 1. super operatione artis 2. opus super lapide naturali, 3. super lapide vegetabili, 4. De recta ad Regem Nasem, 5. de anima, 6. conclusiones duodecim.7. Quadam addita super quarto Methau. Arist. 8. tract. de mineralibus, 9. Decem capitula aqua.

Alexandri Regis persarum Epistola · docta.

15. Aurea rosa prima, 16. Au- Apollonij de Polonia verbum abbre uiatum.

> Allani quadam di Eta perpulcra, 2. De rotatione elementorum.

> Archilai, 1. turba, 2. opus de corporibus.

> Albumasaris opus valde pulcrum. Alphidij 1. domus thesaurorum 2. quinque claues.

Antonio de Parisio via vilis. Alberti de Padua tract.

Alberti magni bac funt, 1. ars alchimica, 2. opus de lapidibus, 3. de sigillis lapidum, 4. de generatione lapidum, 5. de minerali-

bus,

libus, 6. de comestine, 7. semita se- Aristeus. mit a.

Alexandrinus ad Theosiam soro-

Artes Philosophus de secretis nature.

Andrea Albi Medi:Bono: de aquis dialogi.

Artis regis liber de re philosophica.

Alemanij de Bohemia tract.de lapide philosophico ad Bonifacium octauum pontificem.

Auctoritates quadam contra Ioannem Bracescum Vrciensem.

Augustini Pantei ars transmutat. metallica.

Ars felix, & secreta, & naturalis Bernardi medici practica 1. & 2. magia pro sanandis metallis.

Adabesis tract. de quo fit alchimia solis, or luna.

Argumenta collecta ex dictis philosophorum contra dicentes arg:ui: effe lapidem philosoph.

principijs natura.

Alphabetum artis alchimia.

Armani de Pistolia quida libellus.

Arnolphini Lucensis Epitome.

Artis discursus.

Anaxagoras. Aros philos.

Almeon.

Albubechar.

Albuezar.

Ahabas.

Arsimeles.

Abagazel.

Aros Rex.

wiftus.

Ariltanus.

Astanus.

Africanus.

Albenagrus.

Apuleus.

Arifleus.

Ambigadaxar mag. Platonis.

Ernardi magni de Auerna bæc funt, I. Epistola ad Thomam, 2. tract. de transmutatione metallorum, 3. de probatione transmutat. 4. correctio fatuorum 5. opus super rosarium Arnaldi, 6. de ablutione latonis.

Bartholomei de ripa romea hac sunt 1. Aurifactio, 2. opus de lapidibus.

Bonifinis hac 1. de philosophorum lap: 2. collectanea super Gebere, or Arnaldum.

Arbor philosophia secreta vna cu Beluigerias de arte transmutatoria. Bubeal de voce tract.tres, vz.de Spiritibus artis, de vasibus, & de ope ratione specierum.

Bellasii de Parma lilium.

Boni fertarien: Margarita præciosa, o quadam epistola.

Bartholomei de ceditis Bonon : liber de destillatorijs medicina.

Breuiloquium artis philosophorum.

Bellini dicta quedam vtilia. Berengarij quadam epistola.

Bendegid frater Klenbugalas.

Bonellus > Balgus Barsecus

philophi super turbam.

- 18 1 3 1 1 1 1 1 C 1

Hristophori Parisiesis hac sunt 1. lucidarium, 2. cithera sine violeta, 3. summa minor, 4. alphabetum apertoriale, 5. arbor philosophia secundum vniuersalem scientia, 6. particularia quadam, 7. de lapide vegetabili.

Compendium ex dictis Hermetis.

Cazaleni tract.

Calid filius Azichi indei de secretis alchimie.

Calid Regis interrogationes ad morienem.

Calid fili Mahulia tract.

Claues septem.

Communis determinatio de natura solis, or luna.

Compendium secretorum natura. Clangor buccine.

Cælum philosophorum de destilla-

ationibus.

Compilationes philosophorum ... Comentum super artem alchimia. Comentum super librum Hermetis. Clauis cælestis de lapide philosoph. Compostelle quadam capitula.

Calendarium solis, & lune. Clauis theorica, & pratica artis.

Considerationes in arte felici, de la-🥶 pide philosophorum . 💎 🤌

Alchimia.

F. Christophori Veneti opus precla- Dialogus artis cum quibusdam di-

\*Comentarium super veritatem ar-"36 tis. 2

Conclusio pitagore in turba philoso-

phorum?

Clauis sapientia artis philosophoru: Compendium super Veritatem artis. Carmina quadam latina super arte. Comitis de Treues aliud quoddam opus.

Compositio compositorum.

Compendium lucidum ellectum exdictis Hermetis, & aliorum philosophorum.

Colorum natura opus secundu Arist. Comentariu magni operis super lap. philosophorum.

Caluarius ad Henricum Imperato-

Comentum super Hermetem de lapi de philos.

Camilli Pisaurensis libri tres.

Christophorus de Bononia super ope ræ maiori.

Calid Rachiadabiliber trium verbo-... rum, & de qualitate lapidis... Costes philos. super turbam.

Cosmus de Medicis.

Comerius. W.

Canides.

Chanes philos.

Lat will place T at 1 will be will

Icta philosophorum antiquoru ad artem spectantia: Consilium, secundum leges de arte Diomedis Arabici speculum alchimia primum, & secundum.

Etis philosophorum.

Dialogus de libello aureo. Diascundes de lap. philos.

Dauci de Sansonialiber aureus

Dia-

Diabeses de Abesis de arte philos. Descriptio verissima operis phil. Dialogus super arte philos. Dispositio lapidis philosophorum. Danielis Iustinap. cantinela. Democriti medici quadam dicta. Dictionarium artis. Durandus monacus. Daniel de Capodistria Danthes philosophus, and lables Diogenes. ma \ 22 to grate and and Dardanus den jo iche a cient tonte Dedalus. 17 1. 18 " 18 1. 18 1. Dardius. I moissel ... pient ...

สินใช้ ซากการ **E**ารานโดยประกาศใ

Numeratio Spetierum ; cum sequibus potest iungi cælum nostrum philosophicum. iz 23 Expositio dictorum Aristot. Herm. super secretis secretorum. Epistola ad magistrum I acobum de Toleto. Cofmus de Die inis Epistola quorundam Vocabulorum secundum di Eta Morienis. Exempla philosophorum, & parabolis eorum. Euonomi philatrij de remedijs secretis. Suftachius, sine Eustopius medit. Germ, de distillationibus artis. Expositio epistole Alexandri. Epistola solis, & luna. Epistola incerti auct. Euang. artis. Eufrei libri. xi. Exiodus. Sand Asia Maria

Expositio lapidis.

Elixorum liber primus, & secun-

Enigmata varia artis. Empredocless , mission ...

Eximerusions amin a set life

Epistola ad Philippum Francorum Regem . .

Ex libro Thoy Graci opus incerti. and the fire of the

िरामक्राम्य । 🐗 🗗 है है है एक स्थापन Rancisci Arnolphini lucenfis ropus de lapide . and Las Fracisci de santo Stephano Bonon. Epistola in grand in grains

Fragmenta collecta ab auctoribus comprobata. silus da da distil.

Figurata compositio iapidis. Francischde Ascissio tractatus. Floriani philosophi tractatus Florus philosophus de arte. (1986)

Flos florum electus ex libris, & experimentis philosophorum, & est primus lib. Mappe clauicule maioris. igh " and it lighters

Floretis textus. 1200 (1987) 

## 1,118 , , 5 18 3 Guarton Dulc.

Eberis hac funt, 1. summa per I fectionis magistery, 2: inuestigatio magisterii ; 3. testamentum, 4. tract. de inventione veritatis siue perfectionis, 5. liber fornacum, 6. de ponderibus artis, 7. sumarium summe, quod dicitur lumen luminu, 8.lib.denudatorum, 9. de tribus ordinibus medicinarum, 10. liber radicum, 11. liber regni, 12. clauis the faurorum.

F. Gerardi ord. min. liber ad Philippum Regem Francorum de generatione solis, & luna.

F. Gualterij de flamma ord. præd.

tract.

Gaudium alchimie metallorum. Guielmi sedacine lib. 4. de lapide.

S. Gratiani super turbam philos.

Gemma falutaris artis alchimie. Gratia Dei de lapide componendo. Galinacius de lapide maiori.

Ğerardi Dorn clauis totius philosophie chimistice.

Gregorius philosophus.

Gradus sapientia.
Gigilides.

Guston Dule - H

Honory Philadelfi dicti magifiris artis de Florentia, via in telligentia, vel lilium.

Hermetis termegisti philosophi hac
funt, 1. & 2. tractatus trium
Verborum, 3. pratica pulcherrima, 4. de transmutatione metallorum, 5. de arte alchimica
tract. 6. breuis elexir. 7. secreta, cum expositione ortolani, 8.
documentum de copositione lap.
9. opus artis, 10. liber de vniuersali Virtute, 11. de secretis
secretorum artis, 12. tabula smaragdina, 13. septem tractatus diuinarum rerum.

Hiconomicum de compositione magni lapidis.

Hali philosophi hac, 1. super lapi-

de philosoph. 2. de secretis secretorum, 3. de infirmitatibus serpentis philosophorum, 4. de lapide in opere alchimico.

F. hac, 1. ad componendum lapidem, 2. de lapide philosoph. 2.

Vade mecum.

Hermany de Bosenia epistola. Habucaler siue Habulacher phil. Haimonis opus de lapide philos. Hucity philosophi tractatus. Hieronimi Mediol. quadam ina

Hermogenis epistola. Henthefias. Hamech. Hippocrates. Homerius.

Heliodorus . Henricus.

Haides.

I

I Oannis Anglici compend. & ro

Itagmon liber figuratus, & pictus, cum multis enigmatibus ad ar-

tem spectantibus.

F. Ioannis de rupescissa hac 1 liber lucis, 2. compendium artis, 3. de quinta essentia, 4. abbreutatio, 5. de secretis secretorum, 6. thesaurus mundi, 7. opus aliud.

Ioannis de Vascouia ars magne ope

Ioannis Fernelij quidam tractatus de abditis xerum causis.

Ioannis de Saucia tractatus cum

K 2 dictis

F140 - dictis quorundam philosoph. Io. Aurelij augurelli hæc, I. chi fopea, 2. opus de velo aureo, 3. carmina aliqua artis. Ioannis Damasceni. Janua artis Raimundi lu. liber editus à domino Petro dogni Ville montis albi presbytero. Ioannis Umbelei pratica, & quadam è ortolano. Ioannis de Riccanicis clauis sapien tia maioris artis. Ioannis de Theuerin opusculum. Ioannis Trichibal opus. Inuestigatio lapidis philosoph. Ioannes de Berle. Ioannis abbreviatio pauperum. Ioannis Arragonem: iter rectum viatorum. Ioannis de dacia Rosarium Ioannis de Rodella opus maius. Io: Augustini Panthei Voarchadumia. · Ioannis Vienensis Speculum elemetorum, & lignum vita. 10: Baptista Montani Veronensis opus de medicamentis metallicis, arte alchimica parandis libri 18. & de sublimationibus aliud opus. - Ioannis de S. Saturnitio opus : . Iouialis operatio . Joannis de piscibus tract. Ianus Lacinius de lavide. Toannes Allicus. F. Isidori cantilena latina de toto

opere lapidis.

Ioannis Gallici opus.

. Interpretatio epistola qua dicitur

Alexand. Alexand Ioannis Ramer de Voilda opus . 3 Iacobus de sancto Saturnitio. Isimadrus. Ioannes Demeus. Iesis frater Bedegid. Ismidrius in turba. Ioannes de Mus. KKlenbugasal Constantinopolitanus come of the state of the Ilius super turbam philosoph. Lamentatio solis cum artifice philosophico. Liber questionum, & interrogationum, siue propositionum. Litere incerti auctoris, in quibus tractatur de materia lapidis. Lumen nouum Vera alchimia. Lumen nouum aliud, vbi funt multa secreta de lapide Lilium intelligentia. Lilium euulsum de spinis. .... Lilium philosophorum. Lumen solis opus pulcrum. Lumen nouum ab Auicenna extractum. Lex vel sactio ad artem pertinens. Lucidarium carminibus composi-Lucidarium de secretis philosoph. Ludouici de Tridento Rosarium. Ludonici Lazarelli tractatus. Lapides quatuor philosophorum. Liber dictus lapis animalis. Liber lily in occulta philosophia. Liber duodecim aquarum. Liber metris versibus de alchimia .

Liber

Liber largissime artis philosoph. Liber largissime Virginis. Liber nouem iudicum in se continens questiones quingentas. Liber perfecti magisterij. Liber aquila. Liber elixorum. Ludus puerorum.

Lucustor.

Erlini alias Mahumeti philo-V sophi allegoria. Medicina corporum artis. Maria Iudea epistola, vel dialogus, & pratica.

Michaelis Scoti questio. Morienis hac, I. Dialogus cum Calid Rege, 2. tractatus super libru lapide. 3. dicta quadam pulcra.

Mireris tractatus ad discipulum. Marchos philosoph. de arte philos. Medulla ab Albenagro philos.

Michaelis pselij de conficiedo auro. Methuendus Hermetis discupulus.

Mercury tremegiste opus. Marci Romani tractatus.

Miseudis liber de arte alchimica. Memphilij opus de proprietatibus

- corporum calcinandorum.

Miluesindus.

Mare magnum.

Mundus.

· Mahomet .

Melissus.

Merlinus Cocalius.

Icolai Anglici opera duo. F. Nicolai Tonatiniepistola ad Alb. ma.

Nicolai Vrsini tractatus?

Nicolai Toncitaniepistola ad Io. An drea de Pignarijs de arte diuina.

Noxius Rex in turba.

Rtulani de horto marino hac funt, 1.de arte philosophorum 2. super Hermetem expositiones duo, 3. super epistolam Ieberis, 4. super Arist. de composit. lap. 5. alius tractatus.

Ortus divitiarum sapientia secreta. Operationes quadam super vegetabilibus ex alphabeto apertoriali

Christoph. paris.

Operationes ad artem transmutationis, cum phisica disposit.

Hermetis de maiori, & minori Osiander medicus de distillationibus: Opus ascriptum Auicene.

Opus quoddam de lap. philosoph.

Oximedeus. Oximerus.

Ostanus. Olimpiodorus.

Orus Chryforichites.

P Henix ad Martium Regem Ara Peregrinus de Manchaurth.

Petri de Zalento epistola de occ. phi losophia.

Pratica nobilis. in philosophia. Pratica, & theorica artis alchimia.

Pratica omnium philosophorum. Petri de Appono opera artis. Petri de Mesana summa philosoph.

Petri Fangene . . Ata . Data . ge

Petri silentij. in arte alchimicatract.

Petri Boni Florensis margarita pre ciosa.

Petri donati Veneti annotationes fuper lapidem philosophorum se cundum Theoricam Raimundi Luly.

Porta lapidis vel paradi.

Principia, & propositiones per se .
note, ac Theoremata in arte alchimica.

Pauli Romani de Orfinislilium, quo declarantur enigmata Arnal. Porta occulti lapidis.

Preceptorum sexaginta opus.

Pitagora conclusio, quam secit super turbam philosophorum.

Palmarium philosophia, seu quadam abbreviatio.

Palmarium theosophia.

Prapositi sidelensis opus.

Progmensis practica.

Processus verus in maiori opere.

Parmenides.

Proculus.

Pebichius. 🐪

Pandulphus.

Pelagius.

Petasius.

Plato.

Plorus. .

R

Aymundi Luly opera bac sunt, 1. Testamentum, 2 quastioni arium, 3. lucis mercuriorum, 4. lapidarius, 5. epist. acurtatoria, 6. Codicillus, 7. de quinta effentia libri quatuor, 8. liber proprietatum, 9. pra-Etica sermocinali, 10. ars fundamenti, 11. testamentum vliimum ad Carolum Regem, 12. Codicillus artis compendiose, 13. practica testamenti, 14. experimentorum liber seu apertorium, 15. tractatus mercuriorum, 16. magica maior, 17. magica minor, 18. opus duodecim lapidum preciosorum, 19. elucidacio testamenti, 20. anima artis, & est secunda libri de distinctione quid sit alchimia, 21. conclusio summaria, 22. de inuestigatione lapidis, 23. ars operatina, 24. apertorium, 25. pratica abbreviata, 26. compendium codicilli, 27. clavicula apertorium, 28. lumen Solis, 29. liber primus de XXIIII. experimentis totius natura creata, 30. de furnis, 31. de figura elementali, 32 tract. de generatione, & corruptione in vniuersali, 33. de intentione alchimistarum seu magne artis, 34. de conservatione humane vita,35. de ponderositate, & leuitate elementorum, 36. de regimine sanitatis, 37. ars compendiosa, 38. medicina magna, Et liber adictionum, 39. de questionibus motis super libris quint a essentia, 40. clauicula testamenti, 41. lumen natura lapidis, 42. origo natura nostrorum mercuriorum, 43. tract. atramentorum, 44. liber aquarum medicinalium, 45. aphorilmi

vismi super lapidem, 46. lamentatio, philos. 47. anima artis super testamentum, & codicillum, 48. vltimum testamentum, 49. apertorium teflamenti cum clauibus, 50. de ponderibus, 51. ars medicina, 52. liber principiorum, 53. liber alchimistarum, 54. retractatio, 55. liber proprietatum, 56. pratica sermocinalis operis mineralis, 57. summa artis 58. tract, graduum magna med. 39. principium philosophia,60. de intentione magna artis. 61. secretum occultum, 62. apertorium cum omnibus clauibus ad intrandam artem secretam artis natura, 62. septem rotarum, 64. tabula quadam, 65. liber diuinitatis, 66. de terminis inditis epistola prima, 67. de eadem epistola secunda, 68. de eadem epistola tertia, 69. de quinta essentia, 70. theorica que dicitur codicillus maior.

Rasis philosophi cognominati Mala-Ricardi Anglici correctio satuorum. arte, 2. de triginta verbis, 3. lumen luminum, 4. tract. trium verborum, 5. epistola folis & luna, 6. liber duodecim aquarum, 7. dicta notabilia super composit. 8. liber in arte alchimica, 9. aliud Rachelitractatus. opus.

Rugerij baconis anglicihac funt, 1. de minerali potestate artis alchimie & nature, 2. speculum secretorum, 3. liber claritatis, 4. tract. diuina artis alchimia, . de lap.philosoph.

Rodianiliber trium verborum. Rosa nouella preciosa. Rosa nouella alia preciosa. Rosini dialogus ad Euthesim. Rosarius philos. in libro suo. Robertus Castrensis super septem capis. Hermetis.

Rugerius philos, in arte alchimica. Rugerius Lombardus de secretis artis.

Rigini Danielis cantilena vulg. Rachaelis philosophi liber artis.

chia hac sunt, 1. libri viginti de Raidabi Veradiani, & Calid Regis persarum, 1. opus alchimicum, 2. liber secretorum, 3. de comp.magni lap. F. Rainaldi Ganfredi opus abbrematum. Rosarius maior.

Rosius philosophus. Rosarius minor. Rodulphi anglici tract.

C Aturnij Tremigisti siue fratris Helia opus. Senioris philosophi clauis sapientiæ maioris. Soliloquium, vel opus perfecti magisterij. Stephani Alexandri de secreta, & magna scientia. Stephanus magnus. Secretorum artis opus. Summa artis breuis. Speculary liber.

Socrates.
Stephanus medicus.
Synesius.
Suphebes.
Scala philosophorum.
Simon philos.

TEssus alchimistarum in duodecim conclusiones .... de plebe sachi.

S. Thoma de Aquino hac, 1.epistola, 2. epistola secunda, 3. comentum super turbam, 4. de esse, & essentia.

Tabula scientia maioris.

Thomæ Ennij phrisij orientalis medi ci archiepiscopi Treuerensis opus de quinta solari essentia.

Tractatus de <mark>l</mark>apide animali . Tractatus de lapide vegetabili . Tractatus es textu Florentÿ.

Tractatus es textu Florenty.

Tractatus trium verborum artis
philosoph.

Tractatus de lapide philosophico.

Thefaurus absconditus, & summum fecretum philosophorum.

Theophili opus ad filium . Turba secret a philos. Turbula alia philosophorum.
Thebit.
Themetrius.
Thaphnutia virgo:
Testamentum alchimiæ:

V Erbum abbreuiatum, seu summula extracta ex libro speculi. Vnicentij speculum, & duo alia opera alchimia.

Vocabula oscura artis. Voythie liber Ludouici regis .

Via pniuersalis artis.

Verba philosophorum de lapide.

Vocabularium artis. Vandrius Senenfis.

Vainardi tractatus. Veradianus.

Vastanus. Varo

philosophi.

Ysimidius super turbam.

Amberti Mahometi fili liber de arte alchimica. Zenonis philosophi tractatus. Zozimus philosophus.

Se gli rappresenta la Donzella, dalla quale vien confortato, & passando per vna spelonca peruengono ad vna fabricatura. Cap. 19.



RASCRITTA con tal ordine la lunga polizia, restai admiratiuo per il molto numero delli scrittori, non ostante, che trascorso non hauena se nontre di quattro parti di questo grande claustrale, poi cominciai à contemplare la marauigliosa fabricatura, per laquale passar mi conueniua volendo dar sine al mio viaggio, & così leuando gli

occhi fuori della porta, vidi di nouo verso me venire la mia tato desiderata

Don-

Donzella; laquale fattasi vicina con grane, & honesto decoro comincio d dire. Peregrino? & io a lei, Dozella, senza il tuo aiuto no e, no spero perue nire al fine del mio cominciato viaggio; Et ella con grate parole; sappi che alcuno non ha saputo mai venire, si in questo luogo:, come al mio ricchissimo palaggio, ilqual è posto nella sommità di questo nobile monte, se prima non è stato ammaestrato della cosmografia di quell'oscuro viaggio, per alcuno di quelli pendenti libri, già composti per molti cittadini del Regno no stro, & posti in questo loco come Archivo secreto della cancellaria nostra, & confacratial suo compositore come ad vn nume. Queste parole mistrinsero talmente il cuore, che non sapeua che mi dire, che mi fare, ne men che modo prendere, per commouere la gentil Donzella à qualche compassione delle mie passate fatiche, & non lasciarmi più andar vagando per le lunghe, & oscure spelonche, & cauarmi da tanto faticoso studio delli ritrouati libri: Vedendomi la benigna Donzella cosi d'animo smarrito, & quasi di speranza priuo di poter giongere al desiderato fine, con volto giocondo mosse queste parole. Peregrino se meco verrai, dicoti che senza trascorrere le tante, & tante lettioni de' figurati, & enigmatici libri, pieni d'oscu ri detti, veder farotti il misterioso fine del tuo faticoso viaggio, nelquale da te stesso non senza stenti, studio lungo, soleciti pensieri, er pena, hauresti potuto vedere: Però seguitami per questa via.

Caminato che hauessimo per due miglia circa l'arduo monte lasciassimo (non senza pena, & stenti) la tormentosa via , & poi entrati di nouo in vna oscura spelonca; quasi iui restato sarci, per il trauaglioso viaggio, nel quale intollerabili fatiche sostener mi conueniua, se la gentil Donzella fuf se stata della salute mia men procuratrice. V sciti adunque di questo intricosoloco, mi ritrouai non molto lungi dalla sommità dell'altissimo monte, sopra la costiera d'on dilettoso colle, one ona amena pianura causata da pn verdeggiante praticello, pieno di vari, & odorati fiori circondaua vna certa cinta di muro fatto di finissimo marmo : Gionto all'entrata della solenne fabricatura vidi nel suo centro vn grande, & altissimo portico roton do di otto archi, sostenuti da quattro colonne di bellissima corniola, & da quattro altre di splendidissimo porfido; Questo portico era di diametro cir ca cubiti venti, & sosteneua per sua cuba vna marauigliosa machina, simile ad vn celeste, & sferico globo, ilquale misteriosamente riuolgendosi dal leuante, al ponente, si vedeua il corso del Sole per i dodeci segni del Zodiaco, con tutte le stelle fisse, che ciò parena il sereno cielo. Fattomi vicino, la benigna Donzella veniua mostrandomi vn grande, & trasparente loco (mamolto ben chiufo) situato sotto questo rotondo portico:



In questo loco era va finuentofo animale à modo di venenofo Dracone, ilquale bauria spauentato ogni valoroso passaggiere. Giunto appresso, con gran strepito abbattendo l'ale, o fricolando il becco di ciascun capo, baue rebbe spauentato i leoni; cominciò dipoi quietarsi, & con dolce parole cosi dire, prima però impostogli con lusinghe dalla cortese Donzella. I will be not the standard at

Il mostro instato dalla Donzella disse molte parole del suo stato.



DI, vedi, & intendi il mio dire, & ogni cosa scolpisci nel intimo del cuore; perche dirottil quello che molti ricercano, & pochi trouano; quello che molti sanno, & co noscono, ma poco intendono; vedendomi molti, & conoscendomi pochi. Horodi, & intendi se tu puoi, perche il tutto haurai, io son la Gallina, è vero il Dracone pessimo,

& feroce, permanente in ogni tempo; resuscitando per me stesso da morte, io occido la morte, che mi occife. Faccio resurgere i corpida me creati, vi uendo in morte, mi occido, di cui poi vi rallegrate; senza di me, & di mia vita, non vi potete rallegrare. S'io porto nel capo il veneno, nella mia coda (quale di rabbia mordo) consiste tutto il rimedio; chi pensa di giocar meco, per il mio penetrante occhio, li conuien morire; Se alcuno mi morde, prima deue mordere se stesso, ò se lo mordo, la morte lo morde prima nella testa, per che prima deue mordere me, stante che'l mordere è medicina del mordere. Se ne gl'alti monti faccio mia quiete, & riposo, nelle pianure, vallidella terra, & anco ne i stercolini habito; Se nell'acqua vaporosa son concetto, nel aere, & fuoco è il mio nutrimento; Il mio sudore sente di sepulcro; chi ciò non intende, di me non harà notitia alcuna. odi, io son noto à tutte le genti,popoli, & tribu, cost à poueri, come à ricchi, iquali mi chiamano poco precio, & con altri infiniti nomi & epiteti, ma chi ben mi conoscesse mi chiamarebbe assai precio. Io son estranco nella mia patria, & son per i climi del mondo noto, per essere io commune à tutti; Chi mi vide,ò mi ha veduto,non mi ha però conosciuto,& chi non mi vede,ne conosce, miricerca Il mio padre, & mia madre, mi hanno generato, & io di prima generai quelli. Io son padre, & figliuolo; lo son madre, padre, & figliuolo; Io son inuisibile quando volo, & impalpabile quando fuggo per aria: Matoccandomi fon visibile, & palpabile. Adunque conoscime, & oc cidi me, & sappi che di spada, ò d'altra arma non posso morire; Ma presentandomi il rispendente specchio, per me stesso m'occido, onde poi se in foco mi nutrirai, per fina che sian prima i membri miei in altra forma mutati, & poi

& poi il corpo mio purificato dal mortale veneno; Et poi quando il corpo; l'anima, & il spirito insieme vedrai congiunti: allhora sarai maggior del mondo. chi mi ode, & non intende, consuma il viaggio, la fatica, & spende il tempo senza altro sine.

La Donzella narra la qualità del mostro, & delli oui suoi.



ON taliparole si tacque il monstro: Onde vedendomi la benigna Donzella di merauiglia mosso, per le oscure parole del Dracone, dissemi; Sappi Peregrino che que-sta Gallinanostra non è volgare, perche vola coni volan ti, si quieta coni riposanti, si bianchisce con i bianchistenti, & si rubesa con i rubesicenti, & si rallegra con i rallegranti: Et eccoti sei oua da lei partoriti, vnrosso,

vn croceo, vn cenericio, vn nero, & vn bianco.

Questo Dracone nostro, d Gallina, è preciosiss. & marauigliosa, perche da fe si congionge, concepisce, s'impregna, of partorisce; Et questo è, per che que Sta Gallina non è solamente gallina, ma anche Gallo, & quantung; sia vn Gallo, & rna Gallina, la Gallina, & il Gallo, però sono tutti in rn solo. Doppo dicoti che il loro ouo non è tanto ouo, ma Gallina, percioche la Gal lina è anche l'ouo; Adunq; l'ouo Gallina, & gallo sonotre in vno, cio è in vna operatione. Di ciò ti potrei addur gl'essempi delli sodetti tre padri; Et sappi che quelli, & questi essempi sono la introduttione Alfabetica del la nostra arte, & divino magisterio: Et io à lei, benigna Donzella fammi piu chiaro di quanto desidero; & essa disse, vedi io prendo questo croceo ouo nostro puro come fu partorito dalla Gallina antica nostra; con questo veder farotti cose mirabili però che io ponerò esso con la madre sua, ò simile altra delle Galline nostre, & con il gallo, di modo che mettendo la gallina l'ouo, or il Gallo, nel suo nido temperatamente caldo, Io chiuderò il nido, acciò che lo spirito, la voce, & il sudore della gallina, & gallo nostro, non escano fuori insieme con l'essentia del nostro ouo, & anche acciò che non restasse (come ho detto) l'ouo senza il paterno, & materno vigore. Poi del nostro solo fuoco, ò calore, nutrisco (come salamandra) la Gallina, & Gallo nostri, perche quasi di simile fuoco, ò calore sono nati, di medo che vinta la Gallina d'on'arida sete, & fame, & tutta convertendosi in ira, & sdeeno, con rabbia infinita va poi diuorando il gallo, & confeguente l'ouo nostro : Doppo cominciando essa essere percossa da vn'asmo, & intrinsico sudore, pareratti (vedendola) conuertirsi in vna putrida, & fetente acqua,

qua, ò liquore; poi concrearsi & prendere quasi forma d'vinnero coruo, ò serpe, poi d'vn cigno, poi d'vn variato pauone, finalmente tutta conuer tirsi in vno piu eccellente, miracoloso fanciullo del mondo: Ilquale doppo che sarà nutrito del purissimo latte fraterno, sarà atto ad acquistare vn grandissimo Regno già equale à quello del suo splendidissimo fratello, & padre. Questo se sarà stato nodrito del latte del fratello padre suo, diuenirà tutto plendido, con bionda chioma, ma nodrito del latte della sua sorella, madre, figliuola, sarà di bianca chioma, simile alle candide trezze della pudica sorella, di Diana. Et sappi che questo è vn alto misterio solo noto à i Cittadini del regno nostro.

Salifcono fopra vn'altro monte, oue trouorono vno antico castello .

Cap. 222m

AU ENDO per le parole della grata Donzella, posto l'animo mio in tale confusione, che quasi volendo prendere audacia de dimandargli l'espositione della detta operatione cominciò la benigna Donzella prendermi per mano. E condurmi per vna stretta via, che tendeua verso la sommità dell'altissimo monte; Onde entrati in

n certo, precipitoso calle, i pena tollerar poteua questo dianoloso viaggio, si per la foltezza delle intricate frondi, crami, si per i grossi sassi del calle, come per i pungenti spini, delli quali con grande fatica andaua io dissendendomi: Hormai gionto sopra questo arduo monte, la benigna Donzella ogn'hor confortandomi à pacientia, mi conduceua per lungo la costiera, oue gionti ad vno delicioso bosco, vidi quello pieno di Aranzi, Ce dri, cr d'ogni fruttisero Albero, cr quiui dico il timo, cr la mortella con i suoi bellissimi fiori empiuano l'aria d'vn soauissimo odore; entrati noi nel detto bosco cominciai vedere (non poco da lungi) vna grande fabricatura à modo d'vno antico castello, ilquale si vedeua in quattro parti ornato di quattro torrette, dalle quali vsciuano fumi.

Giunti piu vicino, non poteua saciarmi di guardare il loco, per essere le mura fatte d'vna certa durissima mistura, laquale con certi compartimenti di fogliature, fatte di certe lucidissime pietre (nel mezzo loro stabilite) rendeua amenissimo il loco. Quanto poi alla entrata essa era solenne, omagnisica, perciò che era di corinto artisicio sabricata. Nel fregio della

detta porta erano queste note isculte.

EX: IL: QY: GE: FV: SY: SP: CO:; ET: DV: PA: OC: FV: SV: LA: NV: AC: RE: RE: VI: PR: FR: FI: SV: ME:

Dalle quali note non potendo (per la loro breuità) interpretare il sogetto, stana tutto admiratino; Dilche chiedendo alla nobile Donzella il significato, rispose, non senza qualche misterio il fabricatore di questo luogo, ha collocato nel freggio di questa entrata quel breue ordine di note, le quali dimostrano che il pregioniero di questo luogo, è Rè possente, con la sua origine, er però si finge che parli il detto Rè in tal modo.

Ex illa, quam genui, fui suo spermate conceptus; & dum parentibus occisus, sui suo la de nutritus. Ac Rex resurgens virtute pro pria fratres filios supero meos.

Et questa è la espositione delle note. Intesa la gratarisposta, restai tutto sodisfatto. Hor acceso vn lume, con entrati di dentro, vidi esso fabricato di rotonda architettura, con tre colonette. Queste sosteneuano vna trasparente, con artificiosa machina, à modo d'vn vaso di vetro, il cui diametro poteua essere cinque ò sei cubiti, co l'altezza circa noue, oltra vn poco di piramide, per la quale era la chiusa entrata: Il diametro poi di tutto il principale loco, poteua essere cubiti dodici, con la sua proportionata altezza. Non poco iui stato era che io sentei vn calore, che mi pareua d'essere entrato in vna ben ordinata stussa. Hor stando in questo spettacolo, co ben considerando, vidi dentro sedere due donne, vna vestita di bianco, co l'altra di croceo, co ciascuna poppaua vn fanciullo, cio vno coronato di Regale corona d'argento, co l'altro di corona d'oro, con le loro chiome risplendenti piu che il Sole, co la Luna.

Narra come erano le Donne, & i due figliuoli, poi ritrouasi oue era vna nicchia. Cap. 23.



OMM A marauiglia mi faceua, che quelle donne mai prendendo alcuno cibo, ogn'hor si conuertissero in latte, & di latte in nutrimento per i fanciulli, iquali si come disse la mia fida scorta, in poco tempo sorgeuano grandi, forti, possenti, & virtuosi, da far stupire il mondo, vincendo, & superando tutta la pessima stirpe

de suoi fratelli.

Ecco all'improuiso sopragiongere un dotto pastore, & in una sua sonora lira cantare i sequenti versi. that man we can spripal tie some andela

t fage form of redeminiscips raghinosdif-Qui cupis abstrusæ xunas cognoscere normam, Aspice que pastor carmine dixir Amon. Initio calcina bene, mox adde medelam, Misce, ac dissolue, coque, descende, cape. Sit tingens medicina, durans, penetransque, figensque, Vi solida tadu, liquida tamen erit. Vt quando Galatea nouum mihi ferre butirum Gaudet, hæc folum protulit illa mihi.

a little surchitty was a to a second

Appena haueua veduta questa marauiglia, & odito i dotti versi del pa fore che mi sparue questo spettacolo, & entrato in vn'altra visione , parue che mi ritrouassi fuori di questa fabricatura, & inuiassemi con la nobile Donzella al bosco di questo altissimo monte . Seguendo questo gratissimo viaggio gionsi sopra vn dilettoso colle, pieno di soanissimi fiori, que ritrouai un marauigliofo sasso escauato à modo di nicchia, nellaquale era una solenne figura uirile, nuda, di fino alabastro, & uestita d'una pelle di Leone alle spalle, & con una mazza in mano: Questa essendo sopra un finissimo pedestale di bianco marmo, & con quella pelle di Leone, dimostrana la effigie d'Hercole Egittio . sopra l'arco di questa nicchia eran queste parole isculte in Morei todo lang comin to no

MVLTIPER DIVERSA HVC-PERVENERVNT ITINERA.

Nel quadramento del piedestale uidi isculta la sigura del cane cerbero, la qual cosa cominciò tranagliarmi molto: Doppò un'intima cogitatione, & un breue discorso giudicai questo non uoler-altro dimostrare, che termine di qualche attione, per il detto dicendo, che molti per diuerse uie sono iui 1508 43 6 34 6 5 5 41 6 11 6 3 41 3

peruenuti.

Considerando piu oltra, & tra me inuestigado di sapere che termine sus se questo, & non potendomi quietar l'animo, ecco la benigna Donzella pre saga del mio intimo discorso, cominciò dire, Peregrino non uedi che questa è opra hieroglifica? All'hora suegliandomi la cognitione, & discorrendo queste figure, mi rallegrai molto, uedendo che (secondo Egitti) quella sigura ò statua, significaua virtu collocata sopra il uero fondamento del fermo piedestale di filosofia, dimostrata per il cane cerbero. Per questo da un canto.

canto per effer sin quiui peruenuto mi accendena di somma allegrezza il euore, of dall'altro canto confusione mi tormentaua ogn'bor piu l'intelletto per non hauer piu profondamente compreso i passati magisterij. Onde la benigna Donzella presaga del animo mio, vedendomi cosi trauagliato; disfe; Peregrino sappi che l'animo tuo ba da lasciare questi tuoi occulti proponimenti, perche nel ritorno nostro meglio tu potrai sapere questi secreti. Io dal disio vinto pregaila che hormai desse fine à questo faticoso viaggio; Et ella disse chionque è peruenuto fin à questo felice termine, si può chiamar contento di quanto fortuna lo fauoreggia. Hor andiamo piu oltra che veder farotti la fonte Regale del nostro Re. Inuiatisi noi per la descenden te via, & solicitando i passi, haueua io fatta vna dimanda della esplanatione di quanto haueua per auanti veduto, & ella apparecchiandosi per risoluermi del tutto, ecco che si scoperse all'improviso sopra di noi vna neb bia folta per cagion dellaquale io perdei la mia scorta onde mi ritrouai al lhora tutto confuso, & gramo, perche non sapena anche qual via tener mi douessi per ritrouar la Regale fonte : pur seguendo oltre & essendo peruenuto sopra vn colle, vidi la auanti vn togato sedersene sopra vn sasso: Fatto io vicino conobbi ch'era il Conte di Treues, ilquale nel fin del passato sogno promesso mi haueua di esplanarme il grande Magisterio, così dattoli il condegno saluto, esso tutto maraviglioso disse, che via hai tenuta per peruenir sin qui? Et io, la sorte, & il desiderio, ma son tutto fuor di me; hauendo persa la fida guida mia, che già s'era inuiata per condurmi al Regale fonte, la oue apieno sarei sta instrutto di questo divino magisterio; allhora, disse il Conte, essendo tu peruenuto sin qui, non estato senza diuina gratia, Studio, sorte, & fatica, & conosco che tu hai ben comprese le mie pa

role, che ti dissi poco fà, però sedi quiui, che ti dimostrarò con parole vn simile fonte che cerchi ritrouare, & sappi che questo fon te è tutto parabolico, & sotto questo velo di fonte, si copreil tutto; Matu che hai intese (come io penso)

le instruttioni mie, anche intenderai il sequen te mio dire; Et doppo se ti, piacerà, tu with saidand potrai andartene al detto fonte,

la doue effettualmenrenie vyteil vedrai.

Land of the second of the seco

a second to see adjusted to the state of the source of the second second to the second on the figure of the state of t

grand hard nibernand veriet in geralite to pro-भारता है के हिन्दू के लिए हैं कि है के लिए हैं कि है कि है कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि लिए हैं कि है क



Il Conte con parabola d'vn fonte, figura la pratica del diuino magi-



OR tu dei sapere, doppò ch'io hebbi studiato tanto ch'io mi sentiua vn poco letterato, io incominciai à cercar genti vere di questa scienza, disprezzando la bassa, & ignara plebe settatrice de sossitici inganni : perche vn'-huomo sapiente può emendar vn'insipiente, & non il co trario, & per conclusione ciascun desidera il suo simile.

Io me n'andai, & passai per la Città di Pulea, ch'è in India, & vdi dire, che vi era vno de gran letterati del mondo in tutte le scientie, ilqual'hauea sospesa vna gioia per disputa; & quest'era vn bel libretto picciolo di fi nissimo oro cioè li foglij, la coperta, & tutto il detto libretto: questo era sospesa per tutti quelli che vi veniuano, & che ne sapeuano argumentar, & disputare. Allhora and ando per la Città, & tuttauia desiderando di peruenir à quest'altezza d'honore, che maggior al mondo impossibile parmi à desiderare, & sapendo che senza mettermi ananti, & hauer buon'animo io no potrei mai venire a laude, & honore per qualunq; scieza ch'io hauesse:

Cosi io pigliando animo da vn valent'huomo, mettendomi al camino mi messi in ordine, & men'andai alla disputa; & in presenza di tutto il popolo guadagnai il libretto di finissimo oro , auanti tutti gli altri disputanti, o mi fu presentato per la facultà di filosofia; o tutto il popolo mi cominciò à riguardare molto forte. Allbora me n'andai pensando fra me Steffo per l'ample, & spatiose campagne, perciò che io mi vidi effer stanco da studiare. Vna notte auenne che io douendo Studiare per disputar il di sequente; Io trouai vna picciola fontana bella, & chiara circondata tuttad' vna bella pietra. Questa pietra era di sopra d'vn ceppo di quercia concauo. E tutto à torno era circondata d'una muraglia, acciò che le vac che, & altre bestie brutte non ne beuessino, & che gli vecelli non vi si bagnassero. Allhora io hauea tanta voglia di dormire, ch'io mi misi à sedere sopra della detta fontana, & ini vidi ch'ella s'aprina per disopra, & era fermata. Stando cosi à sedere vi venne à passar un venerabile sacerdote d'antica, & graue età. Alquale io dimandai, Perche questa fontana era cosi serrata di sopra & di sotto, & d'ogni banda: Egli come benigno, & gratio so cominciò à dir cosi.

Il Conte comincia la parabola della filosofale opra. Cap. 25.

APP I Signor mio caro, che questa fontana è di piu marauigliosa virtù, che nissun'altra che sia al mondo: & ch'ella solamente per il Re di questo paese, ilqual conosce essa, & essa lui. Perilche mai questo Rè non passa per di quà, ch'ella non lo tiri à se, & stanella detta fontana à bagnarsi per lo spacio di 282. giorni, in modo ch'ella fa diuentar questo Rè tanto giouine, che non vi

è huomo che lo possa vincere, & così vi passa il suo tempo: Ma questo Rè fa serrar la detta fontana prima d'vna pietra bianca; & tonda come voi vedeti, & è la detta fotana così chiara come argento sino, & di celeste colore. Doppò perche caualli, ne altre bestie brutte, vi caminino sopra, v'è eleuato vn ceppo di quercia concauo, & diviso per mezo, che prehibisceil Sole, & l'ombra di lui: Poi come vedete tutto attorno è di grossissima mu raglia ben serrata, perche prima ella è chiusa in vna pietra sina, e chiara, poi in concauo legno di quercia rotundo diviso per mezo. Et quest'è perche essa fontana è di così terribile virtù, che s'ella susse infiammata la penetraria il tutto, e s'ella se ne sugisse noi saressimo tutti ruinati. Adonque io gli dissi. Hauete voi veduto questo Rè li dentro è egli mi rispose, si ch'io lo ueduto entrare, ma dopoi ch'egli u'è entrato, & che la sua guardia l'hebbe dentro serrato, egli non si vede mai sin'à 140. giorni, Allhora egli comincia

mincia ad apparire, & risplendere, & il guardiano gli scalda il suo bagno: continuamente per conseruar il suo calor naturale, ch'è occultato di dentro in quell'acqua chiara, e lo scalda continuamente di è notte senza mai cessare. Allhora dimandandolo io di che color era questo Re, egli mi rispose, ch'era vestito di drappo d'oro da prima, e che dapoi hauea un giupone di uelluto nero, & una camiscia bianca come neue, & hauea la sua carne rossa come sangue. Et io desideroso di sapere di questo Rè gli dissi. Quando questo Rè vien alla fontana mena egli gran compagnia di gente strani, e di popolo minuto con esso lui ? Rispose egli piaceuolmente sorridendo un poco. Certamente il Re quando egli si dispone uenire alla fontana, egli lasciatutte le sue gentistrane, e non s'accosta altro che lui a questa fontana: e niun ardisce accostaruisi se non una sua guardia, ch'è un simplice huo mo, & il piu simplice del mondo ui potria esser guardiano, perche egli non serue ad altro se non à scaldar il bagno, ma questo tale non s'accosta punto alla fontana. Allhora io lo dimandai : è egli amico dilei, ò ella di lui ? Risposemi: l'un e l'altro s'amano marauigliosamente : & la fontana tira lui à se, ma lui non tira già essa, perch'ella gli è come madre. Et io il dimandai. Di qual generation è questo Rè? & egli mirispose. Auertisci bene che questo Rè è fatto dalla fontana, perch'ella l'ha fatto tale qual'egli è senza altra cosa, Anco io il dimandai; Tien egli gran corte? E mi rispose ch'eglitiene se non sei persone sole, lequali aspettano, che s'egli potesse morir una uolta, essi haueriano il reame cosi bene come lui; & però questi lo serueno, & amministrano, perch'essi aspettano ogni bene da lui. Di nuouo dissi io: è egli uecchio? & egli disse . Egli è piu uecchio che la fontana,e piu maturo che nissuno delle sue genti che son sotto di lui . Adunque (diffi io) perche questi sei compagni, & soggetti non lo metteno a morte, Conciosia ch'essi aspettano tanti beni per la morte sua, massimamente essen do egli cosi necchio? Allhora eglirispose. Egli è ben necchio, ma non è nissuno delle sue genti, & soggetti che patesce tanto il freddo, & il caldo, uëto, pioggia, & altre pene, e fatiche, come patiria lui, & io gli dissi; perche non l'ammazzano essi ò metteno a morte? & esso rispose. Che ne tutti sei insieme, netutta lor forza, ne qual si uoglia da per se lo saperian amazzare. Et io gli dissi. Come dunque baueranno essi il suo regno, non potendolo hauere senon dapoi la morte sua, e non potendolo amazzare? Allhora egli mi disse. Tutti sei sono della fontana; & ne han hauuto il lor bene cosi ben come lui, e perch'esso procede dalla fontana per questo ella lo tira e piglia a se, & essa l'amazza, e lo mette a morte. Poi egli uiene risuscitato da lei medesima, e poi della sostanza del suo regno, laqual è trasmu tata in piu gran parti, ciascuno ne piglia la sua parte, e quantunque minutissima

Segue il Conte dir la parabola ponendo il Re per la materia.

dinerationere & macion, habivisca consen region hacer's inc

EDENDO che il sacerdote s'era fermato dal suo ragionamento; io li dimandai fin à quanto bisogna ch'eglino
aspettino; è lui si mosse à ridere dicendo. Sappiate che il
Rè come v'ho detto vi entra solo, & niuno delle site geti;
ne strano entra nella fontana, quantunq; ella gli ami mol
to, però essi non v'entrano, perche non hanno anchora me

ritato. Ma nondimeno quando il Rè v'è entrato, prima egli si spoglia della sua robba d'oro fino battuto in fogli, tutta coperta, e la dà al suo primo huomo ch'è Saturno; Adunque Saturno la piglia e la custodisce quaranta ò quaranta dui giorni al più, quando vna volta esso l'ha haunta; Doppo il Resi caua il suo giuppone di buon velluto nero, & lo da al suo secondo huomo, ch'è Gioue, & egli lo custodisce trenta giorni buoni; Allhora Gioue per commandamento del Relo dà alla Luna ch'è il suo terz'huomo, bel lo & risplendente, ilqual lo custodisce trenta giorni; in tal modo il R'èrestanella sua pura camiscia bianca come neue, vero fiore, più che sal fio rito; Allhora egli si spoglia la sua camiscia bianca & fina, & ladà à Venere laquale finalmente la custodisce quaranta giorni, & alcune volte qua rantadue, Doppo essa Venere la da à Marte slavo non chiaro, & egli la custodisce quaranta giorni; poi vien'il Sole bellissimo & sanguineo, ilquale la piglia ben tosto, & costesso la guarda, & coserna del tutto sin à tanto che sia del bello colore del papauero capestre, d del zaffrano. Et io gli dissi, che si fà doppò tutto questo? Apresi la fontana, egli rishose, poi che lui gli ha dato la camiscia, il giuppon, & la veste; La fontana s'apre, & ella tutta in vn tepo da à lor la sua carne sanguinea vermigliosa, & eccellentissima à mangiare. Et allhora effi hanno tutti i lor desidery. Io gli dissi: Aspettano essifin à questo tempo? o non puon essi hauer ben nissuno fin alla fine? Et egli mi disse. Quado eglino ha la camiscia quattro di lor se volessero potria trionfare, o far allegrezzaima essi no haueriano seno lamet à del Regno: & cosi per un poco di vantaggio, eglino voglion piu presto aspettar il fine acciò siano coronati della corona del suo Signore. Et io li dimandai. Non vi s'accosta mainissun medico, ò altri? Non dic'egli, altro non v'è che vn sol guardiano, ilquale fa di sotto calor continuo, circular, & vaporoso senz'al tra cosa. Et io gli dish: Adunque questo guardiano non ha molta fatica: egli

egli mi rispose, ch'egli ha piu fatica nel fine che nel principio, perche la font ana tuttauia s'infiamma, & io gli dissi. L'hanno veduta molte persone? egli mi rispose tutto il mondo l'ha innanzi à gli occhi, & non la conosce: & io li dimandai : Fanno eglino piu altro doppo ? & eglimi disse : Se questi sei Rè vogliono, esti lo purgan'anchora per tre di nella fontana circondando, & continuando il fuoco, & mettendo al contenuto della continenza contenuta come da prima: Dandogli il primo diil suo giuppone, il di seguente la camiscia, c'l di doppo la sua carne sanguinea. Et io gli disti, A che serue questo? Egli mi disse. Dio fece vno. & dieci, & cento: mille, & dieci milla, & cento milla, & doppo dieci volte tutto multiplico: & io gli dissi: Non intendo questo; & egli mi disse, non te ne dirò piu, per che egli mi vien in fastidio. Allhora vidi io ch'egli era veramente fastidiato, & ancor io hauea voglia di dormire, per hauer studiato il giorno auanti. Io me n'andai seco & gli feci copagnia, & conosceua che questo recchio era cosi sapiete, che superaua gli altri di dottrina. Adung; io mene tornai alla fon tana tutto secretamente, & cominciai ad aprir le serrature, lequali erano ben chiuse, & cominciai à riguardar il mio libretto ch'io haueua guadagnato, qual era tanto risplendente & tanto fino: & anchora perch'io haue ua gran voglia di dormire, lo gettai nella fontana: Onde fui attonito, smar rito, or in gran marauiglia, perche io lo voleua conseruar per la gloria del mio honore, con che io l'haueua guadagnato. Adunque io cominciai à riguardar dentro la detta fontana, & perdeila vista del detto libretto totalmente. Allhora io cominciai à cauar la detta fontana, & la cauai si be ne che non vi restò se non la decima parte d'esso insieme con le dieci parti della detta fontana.Et io volendola tutta cauare, esse erano troppo forte radunate,& affaticădomiio à far questo, vi sopragiosero geti all'improuiso talche no potei piu cauare. Ma auati ch'io me n'andasse, io haucua benissimo serrate tutte le aperture, accioche no si potessero accorgere, ch'io haues se cauato niete della detta fontana, ne anchora ch'io l'hauesse veduta; & accioche lor no mirubassero il mio libretto. Allhora il calor del bagno che v'era attorno per bagnar il Rè,si riscaldaua, & s'accese, & io sui in prigione per vn delitto quaranta giorni:ma al fin delli quaranta giorni, io ne fui liberato, venni à riguardar la fontana: Io vidi nebule nere, o oscure che durauan per lungo tempo. Ma finalmente io vidi tutto quello che il mio cuor desideraua & non hebbitroppo fatica. Cosi tu non gli hauerai se tu declini da queste male vie, & crronee, & seguiti l'opere che la natura ri chiede. E ti dico in verità che ciascuno che leggerà questo mio dire : s'egli non l'intender à co questo parlare, mai no l'inteder à per nissun'altro, faccia ciò che si voglia: pche nella mia parabola tutta ci è la prattica dell'opera, i giorni, 2

i giorni, i calori,il regimento,la via,la dispositione, la continuatione, & tutto in miglior modo ch'io ho saputo fare,per la nostra degna riuerentia, & anchora per pietà,& carità,et compassione delli poueri operanti in que

stapreciosaarte.

Io voleua sopra la presente parabola qualche espositione dimandar, Quando in vn subito si mosse vn malissimo tempo con tuoni, & frequenti fulgori, che pareua volesse la terra aprirse; la onde preso di terrore volendo io fuggire, & retirarmi insieme col Conte in vna picciola concauità del colle, per coprirsi noi dalla vehemente furia del maligno, & tempestuoso aere, & suegliandomi in vn tratto, non solamente perdei la dolce conuer satione del Conte, ma insieme qualche espositione sopra la parabola sua laquale mi su vn stimulo di vedere molti trattati del divino magiste-

rio della filosofale medicina, dai quali hauendo fatto vn breue estratto, delle cose piu secrete, & notande, prestoùl
darò in luce, sotto il nome della concordantia di
Filosofi, insieme con la pratica figuratamente descritta, doue si vede tutti i gradi, & termini della pratica
d'esso diuino magisterio,

## IL FINE.



## CANZONE DIRIGINO DANIELLI IVSTINOPOLITANO.

Nellaquale si tratta tutta la Filosofica arte del precioso Lapis de Filosofi.

a smile of the

L mi diletta de dir breuemente, Tutt'i secreti de l'arte felice, Dal summo a la radice, Non sincopando dal mezo niente: Però ne prego la summa elemenza,

Che mi conceda gratia d'aprire
Ogni secreto, e dire
De quelli ch'han parlato in questa scienza.
Chi vol seguir adunque il dritto cale,
Non tiri l'artesuor del naturale,
Sole, Luna, & Mercurio tibasta,
Per sar la bona pasta;
Et non vi poner dentro seme vario,
Che la natura non giunge il contrario.

I padri nostri per diuerse vie,

Sono tutti venuti ad vn'essetto;

Ch'ogni corpo impersetto

Han sanato de varie malatie,

Alcuni hanno diuisi gli elementi,

L'acqua da l'aer dico, & quel dal suoco,

Et po a puoco, a puoco,

Retti-

Rettificando gl'han fatti lucenti, Et poi gionti insieme in vna essentia Con la sò virtu de la quinta essentia. oleis Altrifoblima, calcina, & diffolue, i il claup Jair Et cerando riuolue, Poi cosi congelando fan fissione, Ma la prima opra, e la putrefattione. Ma notaben, che non fusti in errore, Ch'è vna cosa sola in che son fitti, Gli elementi preditti; L'anima, il corpo, il spirito, & l'humore, Et anco in essa quattro, tre, & vno ; sal La quinta essentia è calce con sermento, Mercurio, oro, & argento, mindle post Insieme tutti, & diussi in ciascuno, Come nel vouo la chiara col giallo, La tela, il scorzo, & il seme del gallo: Piu chiaro essempio non ti so trouare Però debbi notare pro la moder model A chi tu poni mano, e poi pratica, Ch'alcuno si tien maestro, & molto ratica. Quando componinon t'esca di mente, Ch'a far la pasta, che sia bona, & fina, Gli vuol acqua, e farina, Et fermento à la pasta condecente, Et similmente se senza fermento Lauori, o senza acqua, o bona farina,

La nostra medicina, Titrouarai le man piene di vento. Et per ridurti ogni tenebra in fulgo Nostro Mercurio non èquel del vulgo; Et non di cosa morta, ma ben di viua, Si forma questa diua; E sana medicina, che riduce Ogni corpo imperfetto a vera luce. Alcuno piglia la pietra recente, Et senza farla in altra diuisione, Ben sigillato con sigillo ardente; Ponendolo poi nel suo dolce letto, Et qui lo cuoce per fin ch'e perfetto; Ma nota ben la meta Che nel Vulcano sta tutto l'effetto, Et tutta l'arte sifa in vn vasello, Con lento fuoco, & sol in vn fornello, Qui si sublima, solue, & si distilla, Laua, discende, humilla, Incera, putrefa, calcina, e fissa, Qui s'occide, & suscita per se stessa! La pietra nostra è di cosa animata, Et preciosa, & soaue, e gentile, Ma pur nel prezo è vile, Considerando la virtu celata, Già non farà però che non ramenti,

Del tempo, nel qual molti son decetti, Et anche altri defetti, Chefanno glioperanti, tristi, & lenti. Il minor tempo è di noue mesi, .Testanti li Filosofi cortesi. Ancora mostri di molti colori, Com'vn prato difiori; Ma poi nel nero ogni color s'attacca E presso il fine si mostra di biacca. Poi per la decottione piu lontana, Diuenta tutto quanto in color d'oro, Convn si bel lauoro, Che da letitia ad ogni mente sana: Vn'altro segno ancora manifesta, Se la decottione tua è finita, La fumosità vscita, Et ferma ne sta senza altra molesta? Ancor dirò della proiettione Laqual ha gia fallito assai persone Poiche non fuma, & che no fa piu motto, Fa che sia esperto, e dotto, Et guarda ben che medicina alcuna, Non ponisenon sopra Sol, o Luna. Ma perche cade vn pelo lopra mille, Et piu s'il tuo elessir è perfetto, Fache tu sia discreto, Et quel ch'io dico non tener per vile,

Piglia

Piglia vna dragma de la Medicina, E diece dragme di Mercurio mondo, Et mettilo nel fondo, Delfuoco ardente dentro alla fucina; Et poi che'l seruo comincia suggire Fumando metti dentro l'elissire, Et tutto si converte in medicina, Dicoperfetta, & fina, Della qual getta vn peso sopra cento, E faratti quest'opra star contento. Li nostri antichi per celar quest'arte, L'hanno descritta in diuersi volumi, Et chi la chiama gummi, Et chi Mercurio, solfo, Gioue, o Marte, Alcun il chiama per ciascun metallo, Alcun poi per nome di pianetti, Et ciascuno li metti, Diuersi nomi fin per risigallo, Ouum capilli, lapis mineralis, Adebesi, rebis, lapis herbalis, Arlenico, auropigmento, & draco, Et chi sal'armoniaco, Et cuperosa, basalisco, & sangue, Laton, azoch, ernech, chibrith, & angue. Per questi varij nomi son decetti Molti operanti c'hanno preso quello, Di che il tacer è bello,

E vanno

in it was

E vanno seguitando i lor concetti: Alcuni fanno la dealbatione, Con risigallo, tartaro, & calcina, E fanno metallina, La chiara di voua, vn'altro vi pone, Alcun'altro prende l'auropigmento, Et alcun'altro arsenico, & non mento, Et alcun prende li quattro elementi, Alcuni son contenti D'alcuna limatura de metali, Chi de boraci, d'alumi, ò disali. Dico per questi nomi son decetti Et molt'idioti, e saui, e circonspetti, Che questi nomi han scritti, Per diuersi colori, & varijessetti, Però non ti partir da la natura, Che qual seme sia, che seminarai, Tal frutto coglierai, Ch'ogni animal fa simil genitura, Prendi dunq; il Mercurio puro, & mondo; Ma qui ti manca la misura, & pondo, Et dalli perfettissimo fermento, Dico d'oro, o d'argento, Che chi semina faua, ò pur fasoli Mon può raccoglier grano, ne pizoli, Alcunipiglian herbe venenose, La tora, l'oleandro, la lunaria,

Secondo

Secondo che li varia, ..... La mente quinci, quindi a varie cose: Alcuni ci lauora il seme humano, Chi piglia talco, chi capelli, o sangue, Chi sterco, buffo, o angue, Chi prende es vsto, ò vitriol romano, Alcun cinaprio, alcun lume di piumma Io non potria cantar di tutt'in summa Che sarian gran volumi, & grand'affanni, A raccontar gli inganni, Et le ribalderie che fanno assai, Et io lo dico, che gia lo prouai. Alij soluunt duo corpora sana, In acqua forte, alcun amalgamando Alcuni dealbando, Fanno di rame bronzo di campana, Alcun fa descensorio, alcun soblima, Chi stilla per lambicco, & chi per feltro, Chifa di stagno peltro, Et ch'in marchesita fa sua stima; Alcun tinge con tutia, o zelamina, Et mele, fichi, & penne di gallina; Chi gionge croco, ò vitriol romano, Cosi col capo insano; Con tal opra sosistica, & fallace, L'arte fanno parer vile, & mendace. Guardate molto dal fuoco eccessiuo,

Oleo,

Oleo, & carboni, poi del fimo basta, Et guarda che la pasta, Mai non sia priua del mercurio viuo: Il troppo suoco sa verificare, Il troppo humore se conuerte in laco, Però gouerna il draco, Com'habisogno da bere, & mangiare; Et di putrefare non sia tedio, Che tutta l'opra dona gran remedio, Ma pur il troppo fuoco non ti vale, Che non fa'l naturale, La scorza d'oua, e denti d'elefanti, Il Sol rubini, balassi, & diamanti. Poi ch'è compita questa dolce manna, Non solamente i corpi di metali, Ma tutt'i graui mali, Rimoue, e caccia da li corpi a spanna Poi che cacciato il morbo se difende, Che non ritorni piu in el futuro 🔠 🗓 🖻 E fa l'huomo ficuro, Per fin che viue, e sano chi la prende, Et conserua sanita, & giouinezza Senza peccato dona gran ricchezza, Conserua ancora il calor naturale, Et lo spirto vitale, Sopra ognimedicina di Galiene, Auicenna, Ipocrate, e Damasceno.

Non so se debbo dir il vaso, il pondo,
Quia, quesiui plures quinque lustris
In nouis, & vetustis
Libris, per diuerse parti del mondo
Con molte fatiche, spese, & assanni
Semel duntaxat reperij de vasis,
Et pondus vere basis,
Per spatio, & oltre è vinticinque anni.
Il vaso è la figliuoala di Latona,
Et li pianeti il peso pur ti dona.
Questo non è sossimo,
Anci descritto per vera figura,
Il vaso, la materia, e la misura.

#### IL FINE.





# CONCORDANTIA DEFILOSOFI

# ET PRATICA FIGURATAMENTE

DESCRITTA,

Doue si vede i gradi & termini della pratica di esso diuino magisterio, & della verissima compositione della filosofia naturale,

Con laquale ogni cosa diminuta si riduce al vero solificio, & lunisitio, agionta di nuouo.

### PROEMIO.

VESTO libro si chiama Rosario, perche è vna cosa fatta breue, tolta da libri de Filosofi, nel quale non è cosa alcuna occulta, nissuna fuori di via, nissuna diminuta; ma

in esso si contiene tutto quello che è necessario al compimeto dell'opera nostra. Si divide questo libro in teorica & pratica, & si divide anco in diversi capitoli; perche è cosa giusta che non rincresca à parlare del processo

M

naturale & sublime delle cose, achi vorra trattare dell'effetto sublime di quelle; perche all'hora il supplicio della natura beata, & l'intentione procede nella via naturale, quando & il pretio de l'istesso studio riguarda più securamente, & è preparato declinare in quello all'ordine secreto alla ragione. nissuno sprezzi di cauare dalle cose date fuori in luce la madre finale & principale di tutta la filosofia, la quale orna l'huomo di costumi, & l'arrichisce de beneficij, aiuta il pouero, conserua anco il corpo sano, & loda la fanità : perche quello che sarà negligente in leggere i libri, non potra esser pronto in preparare le cose, perche vn libro dichiara l'altro libro, & vn parlare spiega l'altro parlare; perche quello che è diminuto in vno e compito nell'altro, & nissuno si può bene assuefare nella prattica, la cui mente ha rifiutato d'affaticarsi nella teorica, perche procede alla prattica non altrimente che faccia l'asino alla cena, non sapendo in che modo & a che cosa mettere la bocca. Ma questo libro io l'ho chiamato Rosario, perche l'ho abreuiato da libri de Filosofiquanto meglio ho potuto, & l'ho diuiso in diuersi Capitoli. in questa artesono due libri, i quali metterò in capitoli per ordine  $(1 + (2 + (3))^{-1}, 2 + (3)^{-1}, 2 + (3)^{-1})^{-1}$ 



### CAPITOLI DEL PRIMO Libro del Rosario de Filosofi.





EL modo della generatione de Metalli. Cap. I. Che l'Argento viuo è medicina de metalli. Cap. II. Che il sosso estraneo, ouero del vulgo è causa della impersettione de metalli. Cap. III.

Che soramente l'argento viuo è la persettione de metalli. Cap IV.

Che l'argento viuo contiene in se il suo solso.

Cap. V.

Che il lapis de filosofi è vn solo.

Cap. VI.

Da quali cose si caui il lapis de filosofi.

Cap. VII.

Che è dissicile l'opera nostra nella prima materia de metalli.

Capitolo VIII.

Qual sia la prima opera filosofica.

Cap. IX.

Che cosa sia lapis, & di che habbia bisogno.

Cap. X.

Del modo della generatione de Metalli. Capitolo r.

I DV BIT A setutte le cose per natura atte à liquefarsi siano naturalmente di sostanza d'argento Viuo, & solfo, perche è proprio de l'argento viuo di congelarsi dal calore, ò vapore del solfo, perche ogni cosa seccanaturalmete beue il suo humido; con il vapore adonque del solfo, l'argento viuo è congelato dalla sua sostanza.

terrea, sottile, aerea, & digesta, con la mistione prima vnita à se, dopoi eleuata con l'operatione del calore, decotta & digerita, sin che habbi virhe cosa tù sulfurea di congelare l'argento. Mal'argento viuo nella prima sua raa argeto dice è composto diterra bianca, troppo sottile, sulfurea, mista grande-uo nella a radi mente con acqua chiara, sin tanto che si faccia vna sola sostanza, che non si quieta nella superficie piana, perche è homogeneo in natura:perche ouero che rimane tutto fisso nel fuoco, ouero da quello vola tutto in fumo, essendo incombustibile & aereo, & questo è il segno della perfettione, & perciò quando poi scorre nellaterra sulfurea, riscaldato ascende di sopra, perche è di sua natura che si sublimi per il calore; mà con la continua sublimatione si purifica troppo, si coce, & si fa spesso, & à poco à poco si cogela in solfo bianco & rosso, il qual solfo si dissolue molte volte, & poi si congela per l'argento viuo di quello sublimato, incerato per l'operatione del calore, sin che à pena in mille anni successiuamente per opera della natura si congela in metallo perfetto, & questo operano li metalli nei vasi minerali mediante la natura istessa, bisogna adonque imitare la natura in queste opere chi vuole delle cose imperfette fare la medicina più perfetta.

Che l'argento viuo è la medicina di tutti gli metalli: Cap. z.



ICE Aristotile che l'argento viuo è elemento di tutte le cose atte à liquesarsi, per che tutte le cose atte à liquesarsi, per che tutte le cose atte à liquesarsi, quando si legano, si convertiscono in quello & si meschia con esse, per che è della sostanza di quelle, benche questi corpi siano differenti nella sua copositione da l'argento viuo, in quel modo che esso è stato puro ò impuro

dal folfo immondo à se estraneo, perche l'argento viuo si sà dal vero solfo che non arde, perche come hà detto il filosofo, il solfo bianco che non arde, congela il Mercurio in bona Luna, & quello è cosa bonissima, la quale possono pigliare quelli che operano l'alchimia, & lo conuerzono in argento buono: mà se il solfo puro, netto, & ottimo sarà chiaro con rossore, & in

quello

quello sarà la virtù della igneità sulfurea che non arde, sarà cosa buonissima, la quale ponno pigliare gli Alchimisti per farne il Sole, perche se l'argento viuo sarà di bona sostanza, & il solso impuro, che arda, conuertirà l'istesso argento viuo in rame; se anco l'argento viuo sarà petroso, immondo, terreo, & il solso immodo, si sarà da quello il serro; mà il stagno pare che habbia l'argento viuo bono & puro, mà il solso cattiuo & non benmisso: il piombo hà l'argento viuo grosso & cattiuo & ponderoso, & fangoso, il solso cattiuo, di cattiuo sapore, & setido, di virtù debole, & perciò non si congela bene, queste sono le parole precise d'Aristotile nel quarto libro delle Meteore, al qual filoso naturale si deue credere in tutte le cose naturali, & non alle fauole, ne alle opere bugiarde totalmente lontane dalle opere della natura, & quello che crede alle bugie perde il secreto de filososi.

Che il solso estraneo ouero del vulgo, è causa dell'impersettione di tutti i metalli. Cap. 3.

OT ATE adonque le parole & segnate i misterij, perche tutta la verità di questa scienza si deue prendere dal le cose già dette da filosofi, perche dalla vanità si lascia per essa che vi sia doppia superfluità di corpo, vna inclusanella profundità dell'argento viuo, che sopraniene nel principio della sua mistione sla seconda suori della natura

della sua natura, & corrottibile, delle quali questa si toglie con fatica, l'altra non si può leuare con ingegno alcuno d'artefice, perciò la sulfureità adu Aibile, si toglie con la calcinatione del fuoco, ouero si leua da corpi, & questo perche tiene l'argento viuo, & lo defende dalla adustione, che è di sua natura, rifiuta l'altro esponendolo al fuoco, il quale lo infetta, & perciò è amicabile & placabile alla sua natura; l'istesso argeto viuo più s'acco sta all'argento viuo, & più se gli fa amico, dopò quello l'oro, dopoi l'argento, & per questo rimane che essi due participano più della sua natura, ma gli altri corpi non hanno tanta conformità con esso, perche hanno in se il solfo estraneo terreo, immondo, o fetido, perciò potemo dire Veramente che essi participano meno della natura, perche sono corrotti fetidi, & adu-Ribili. & questo auiene perche il solfo ad vn certo modo si prepara per artificio, sempre arde & è arso. & dà la negrezza in ogni opera, perciò dice anco Auicenna, che non entra nel nostro magisterio, perche non è d'argento vino, ouero della sostanza dell'argento vino, ne della sua perfettione, infettandolo sempre, denigrandolo, & corrompendolo .resta adon-

L'Argero fettissimo de tutti li corpi.

in se due

viuo eper que che l'argento viuo sia perfettissimo de tutti i corpi, & che sia saluatino della adustione, perche quei corpi totalmente si ardono, quanto più participano & possegono della sua natura, onde è manifesto che molta quantità d'argento viuo è causa della perfettione nei corpi, molta sulfureità è causa di corrottione, cioè che alcuni più, alcuni meno si ardono, secondo la examinatione del fuoco, si che quelli che sono di quantità più sulfurea si Il solso ha ardono più, quelli che sono di meno, s'ardono meno perche ha il solso in se in se due di due cause di corrottione, cioè la sostanza infiammabile, & la sostanza ter-cotrottio-rea, fangosa, però con la prima sà stare la natura, perche arde sempre & è arso, & da la negrezza in ogni opera; mà per la seconda non bà ne fusione, ne ingressione, perche se sarà fisso, probibisce la susione & esso mai si fissa, se prima non è calcinato, & quando si calcina, in nissun modo si fonde ne l'artificio, perche si riduce in sostanza terrena.

> Che solamente l'argento viuo è la persettione de tutti gli metallis. Capitolo 4.

A questo non auiene ne l'argento viuo; perche si fissa sen za che si conuerta in terra, & similmente si fissa con la conuersion sua interra, perche per l'affrettarsi alla sua fissione la quale si fa con la precipitatione, si fissa, & si conurrte in terra, & per la successiva sublimatione di quello ch'vnaltra volta si fa, si fisa similmente, & non si

converte in terra, anzi da la fusione metallica. E questo aviene perche hà la sostanza viscosa & densa, della quale n'è segno la sua constrictione, insieme con la imbeneratione & commissione con le cose del suo genere, per tanto la manifesta viscosità che in quello si troua, è per la molta sua aderenza, mà che egli habbia vna sostanza densa, lo vedrebbe manifestamente uno, che non hauesse se non vn'occhio solo, per la grauezza del suo peso. grande, perche pesa piu dell'oro quando è nella natura sua, mà è di fortissima compositione, & di natura vniforme, perche non si divide in parti, che non si lascia in modo alcuno dividere, perche ouero che stanel fuoco co tutta la sua sostanza, ouero che si parte dal fuoco contutta la sua sostanza; per queste cose adonque resta chel'argento viuo si può fissare, senza che si consumi la sua humidità radicale, & senza che si conuerta interra, & perciò si nota in quello la vera causa della perfettione, perche eso solo basta alla perfettione della fusione in ogni grado, cioè con l'infocatione & senzal'infocatione, perche per la buona fortezza delle parti aderenti della suamistione, se in qualche modo le parti di quello si fanno spesse conil fuoco,

Juoco, non permette esser corrotto più oltre, ne comporta che voli in sumo per l'entrarui vna furiosa fiamma, perche non tolera la sua ratificatione per la sua densità, & per mancarui l'adustione, la quale si fà per la sulfureità che non hà, questo è stato à bastanza prouato di sopra . il solfo ch'è terra secca, graue, dicemo ch'è corrottiuo della perfettione, perche se sarà fisso, impedisce la fusione dritta, come si vede nel ferro che non si fonde, perche si conosce che hà in se il solfo fisso, mà se non sarà fisso, impedisce la fusione dritta, ouero l'anticipa, ouero si corrompe dal fuoco, si arde, & euapora, come si Vede nel piombo, & altri corpi infermi ; & perciò il solfo non è della virtu dell'arte nostra, ne della sua perfettione, perche impedisce la persettione in tutte le sue opere, mà il Mercurio in tutte le sue operationi è manifestamente perfettissimo & lodatissimo, perche è saluatino dell'adustione, effectino della esusione, quando si fissa, & ètintura di possezza, d'abondantissima perfettione, & di bellissimo splendore, & non si parte dal misto, sin che Vi è, & è amicabile & placabile con li metalli, o mezzano di congiungere le tinture, perche si meschia con essi con ogni minima cosa, & sta anco naturalmente nel profondo, perche è della natura di essi, mà si meschia facilmente col Sole, & con la Luna; perche essi participano più della sua natura, nondimeno non si sommergerà cosa alcuna in quello, se non il sole; da questo adonque caua vn grandissimo secreto, che il Mercurio riceue in se quello che sarà della sua natura, & rifiutal'alieno, perche si rallegrapiù della sua natura che della estranea; perche da questo manifestamente si vede quei corpi hauere maggior perfettione, i quali contengono più Mercurio, & quelli hauerne manco', che ne contengono meno: si lodi adonque l'opifice glorioso di tutte le cose & benedetto, ottimo causatore & altisimo, il quale di vna cosa vilen'ha creata vna preciosa, accioche tenga simbolo grandissimo nella natura con gli minerali, & gli ha dato vna sostanza, & Unaproprietà di sostanza, che non la possede cosa alcuna nella natura, perche esso è solo che supera

il fuoco, & non è superato dal fuoco, mà si rallegra riposandosi in quello amicabilmente, perche esso solamente essendo metallico, contiene in se tutto quello di che hauemo bisogno nel nostro magisterio, perche tutte l'altre cose essendo combustibili cedono al fuo

> co,& vanno in

fauille

age of

Che l'argento viuo contiene in se il suo solso. C

Cap. 5.



COSA manifesta adonque che l'argento viuo contiene in seil suo solfo bono, fisso, col quale si congela in oro & argento secondo il modo diuerso di disponerlo, perche secondo il filosofo l'argento viuo se sarà puro, lo congelarà in argento la virtù del solfo bianco che non arde, & quel lo è cosa ottima, che gli Alchimisti facciano per artis-

cio l'elexir à l'argento; mà se il solfo sarà ottimo, chiaro con rossore, & in quello sarà la virtù della igneità simplicemente che non arde sarà cosa ottima che di quello si faccia l'elexir all'oro, & hà dato bene il filosofo prima il solfo bianco all'argento, o dopoi il rosso all'oro perche non si può far l'oro, se non vi sarà prima l'argento, perche non vi è transito da estremo à estremo se non per il mezzo; non si può adonque far transito dalmegro al citrino perfetto, se non sarà prima bianco, perche il citrino è composto da molto bianco & da pochissimo rosso; ne anco si può far transito dal citrino al bianco, se non sarà prima negro, perche l'oro non si può far argento, se non sarà prima destrutto & corrotto perche quello che è migliore no si può far peggiore. se non per la corrottione di se stesso, per che la generatione d'vno è la corrottione dell'altro, perciò chi fa conuertire l'oro in argento, sa an co conuertire l'argento in oro, perche il solfo che non arde, bianco, si può fare argento per maggior digestione, il solfo rosso si può far oro, perche la citrinatione non è altro che compita digestione; ne la bianchezza è altro, che ablatione della negrezza, perche il calore operado ne l'humido fa prima la negrezza, & operando nel secco fa la bianchezza, & nel bianco la citrinità, o questo si può attedere nella calcinatione del piobo, che si conuerte in cenere negra, poi in bianca, dopoi in troppo citrina ò rossa; cosi il solfo bianco ò rosso si hà da pna materia de metalli à pieno purificata, mà però in dinerso modo digesta & concotta, perciò dice il filosofo, che in ogni argento vi è il solfo bianco, si come in tutto l'oro vi è il solfo rosso, mà tal solfo non si troua sopra la terra, come dice Auicenna, se non che è in questi due corpi, e però prepariamo questi due corpi sottilmente acciò habbiamo il solfo & l'argento viuo di quella materia sopra la terra, della quale si facea l'oro & l'argento sotto la terra, perche l'istessi corpisono lucenti, nei quali sono i raggi che tingono gli altri corpi di vera bianchezza & rossezza, secondo che essi sono stati preparati, percioche per il nostro magisterio gioua il corpo perfetto, & fa perfetto l'imperfetto senza administratione d'altra cosa estranea; essendo adonque l'oro precioso più delli altri metalli è tintura di rossezza che tinge & transforma ogni corpo, ma l'argento etinè tintura di bianchezza perfetta che tinge gli altri corpi perche con quelli corpi, cioè Sole & Luna si meschia il Mercurio, si fissa per essi con grandissimo ingegno, il che non intende l'artesice che sia ditesta dura.

Che il Lapis de Filosofi è un selo. Cap. 6.

I'S OGN A adonque che l'inquisitore di questa scienza sia di ferma volontà nell'opera; nissuno in questo modo presuma d'attendere quello, perche la nostra arte non si fà nella moltitudine delle cose, perche è vna sola, perche il Lapis è vn solo, vna medicina, alla quale non s'ag gionge cosa alcuna di estraneo, ne si diminuisce, se non

che si rimouono le cose souerchie; percioche tutto il solfo linterno, cioè vol gare, ouero argento viuo è estraneo, perche è destruttiuo di se stesso, ouero corottiuo, ma per il contrario quello non è estraneo, nel quale si può conuertire per il nostro magisterio cioè in oro & argento; niente adonque con uiene alla cosa se non quello che vi è più vicino per sua natura, perche non si genera dall'huomo se non l'huomo, ne da gli altri animali, se non simili à loro, perche ogni cosa che vien generata, conseguisce il simile à chi genera; vsiamo adonque la vera natura, perche non si emenda se non nella sua natura, alla quale non si congionge cosa alcuna aliena; non introducete adonque ne poluere, ne aqua, ne alcuna cosa, perche le nature diuerse non emendano il nostro Lapis ne entrano in quello, ne altra cosa che non sia na ta da quello, perche se vi s'appongono cose estranee, subito si corrompe, & non si fa di quello ciò che si ricerca che si faccia; dalle cose adonque corporali molto conuenienti in natura, è necessario raccogliere la medicina, onde bisogna che l'istessa medicina conuenga con quelli in natura, & si vnisca grandemente nel prosondo con quelli, si che quello che è diminuto lo possa render perfetto, & che anco il Mercurio si meschii innanzi la sua fugaper le sue parti minime; ma il mercurio no congela corpo alcuno che non stia nella sua natura, ne a quello fermamente si vnisce, ne anco l'istesso mercurio per se medica li corpi infermi, perche nella essaminatione si sepa

ra da quelli, perche le cose grosse non si conuengono bene con le semplici, & meno le semplici con le grosse, è dunque necessario che quella medicina sia di sostanza piu sottile, & di susione più liquida, che gli istessi corpi, & di maggior fissione & retentione che sia l'argento vi

ne che sia l'argento vi no nella sua na-

tura.

Da quali cose si caui il Lapis Filosofico. Cap. 7.

I può adonque con ragione ricercare di doue principalmente si possi fare questanostra medicina: al che rispondendo diciamo, che si caua da quelle cose nelle quali si
troua; mà è cosi nei corpi, come ne l'argento viuo secondo la natura, essendosi trouati di vna natura sola, mà
nei corpi più dissicilmente, en nell'istesso mercurio
più facilmente mà non più perfettamente: en questo

auiene perche non si troua corpo più degno del Sole, ne più puro:ouero della sua ombra, cioè la Luna, senza liquali non si genera alcun argento viuo che tinga, & chi si sforza di tingere senza questo argento, cieco procede alla prattica, come asino alla cena. la natura hà dato il color d'oro all'oro. & il color d'argento all'argento, chi sa adonque tingere l'argento viuo col sole & con la Luna; è venuto al secreto, che si chiama solfo bianco, ot timo all'argente, ilquale quando si fa rosso, sarà solfo ottimo all'oro: da quelli corpi adonque si caua il solfo troppo bianco & rosso, esendo in essi Una sostanza di solfo purissima purificata per ingegno della natura, il che secondo Alberto è più chiaro & più sottile, per che nella sua purificatione l'arte è piu debole della natura, ne conseguisce quella ancorche molto s'af fatichi, perche il padre suo è il Sole & madre la Luna, perche da quei cor pi col suo solfo, ouero arsenico preparato si caua la nostra medicina, similmente dalli corpi del Sole essa si può cauare, mà dal solo argento viuo, si troua più facilmente, & più vicino & più perfettamente, essendo esso il pa dre ditutti questi luminari & di tutte le cose atte à liquefarsi , poiche da esso si fanno tutte le cose, & perciò in esso tutte le cose si risoluono, perche la natura abbraccia la propria natura più amicabilmente, & più co quella s'allegra che con la estranea, perche in esso vi è la facilità di cauarli la sostanza sottile, hauendo già la sostanza in atto; resta adonque che la no-Stra medicina sia vna sostanza purissima & sottilissima, la quale hà la sua origine dalla materia dell'argento viuo, & è creata da quella, ma non è la materia dell'argento viuo nella sua natura, ne manco è in tutta la sua sostanza, mà è stata parte di quello, mà non già quella che è hora, quando il nostro Lapis è fatto simplicemente argento viuo, ancor che sia stata par te di quello, perche lo illumina & lo defende dalla adustione & conserua, il che è causa della perfettione; adonque si sà la medicina per causa sola di qualunque generatione, cosi nei corpi, come nella sostanza dell'istesso argento viuo, & si va inuestigando la sostanza del Lapis pretioso: io consiglio

glio però che tù non operi se non col mercurio & Sole al Sole, & col mercurio & Luna alla Luna, perche tutto il beneficio di quest'arte consiste solamente in ess.

Che è cosa impossibile à farsi il Lapis dalla sola sostanza de metalli set zu la materia. Cap. 8.

> E adonque volessimo cominciare l'opera nostra nella pri ma materia della natura, sarebbe longhissima, & difficile, o anco vi si ricercarebbe grande o quasi infinita spesa à farla, & quando finalmente con artificio difficilissimo fusse fatto il Lapis della natura de metalli, nondimeno l'opera filosofica, ouero fisica non è ancora comin

ciata, perche è necessario che il Lapis de Filosofi si possi cauare dalla natu ra de due corpi, innanzi che di quello si faccia l'elexir compito, perche è necessario, che quello che è elexir, sia più purificato & digesto che l'oro,ò argento', perche l'istesso elexir deue connertire in oro, à argento tutti gli altri corpi imperfetti, ò di perfettione diminuta, il che essi non ponno fare, perche se dessero della sua perfettione ad vn altro, essi sariano imper fetti, perche non possono tingere se non quanto si estendono, & à questo si farà l'operatione nel nostro Lapis, acciò si migliori la suatintura più in quello, che nella sua natura, & acciò si faccia l'elexir secondo l'allegoria de sapienti, composto di specie limpide, condimento, antidoto, medicina, & purgamento de tutti li corpi che hanno da effer purgati, & transformati in vero solifico, & lunifico, mali operanti moderni, credono essere il fine dell'opera, quando cominciano l'opera, perche hanno operato tanto che l'opera sua è della natura de metalli, però credono hauer compito l'elexir perfetto, mà quando fanno la proiectione, iui non trouano cosa alcuna, & cost cessano d'operare doue doueriano cominciare.

> Qual sia la prima opera filosofica. Cap. 9.

OPERA de filosofi è di dissoluere il Lapis nel suo mer curio, acciò si riduca nella prima materia, onde il filosofonel quarto delle Meteore, burla li Alchimisti sophistici di quest'arte, dicendo, che le specie non si possono trans- L'argento mutare, ilche similmente è vero, senon che le specie istes- viuo e mase, (come poi soggioge) si ritornano nella sua prima ma- & clemen-

teria, la qualmateria prima è l'argento vino, effendo egli l'elemento de to di tutti

tutti li metalli, perche all'hora bene si permutano in altra forma che non.

Misfuna può cosi corropere che nonfia che forma

chimisti

metalli'.

erano prima, non già le specie mà gli individui delle specie, perche gli individui sono sogetti alle attioni sensibili, perche in se sono corrottibili, mà le specie perche sono vniuersali, non sono soggette alle attioni sensibili, & per ciò non sono in se corrottibili; la specie adonque dell'argento che è l'argen teità non si muta nella specie dell'oro, che è l'aureità, ne per il contrario; perche le specie veramente non si possono permutare mà solo gli indiuidui delle secie si permutano, quando si ritornano nella sua prima materia, per che quando sarà corretta la forma di questo ò di quello individuo & risoluta si permuta nella materia prima, & s'introduce necessariamente un'al tra forma, perche la corrottione d'vna è l'introduttione d'un'altra; & sap materia si pi che nissuna materia si può così destruere che non rimanga sotto qual che forma, onde distrutta una forma, immediatamente se ne introduce un'altra disposta à questa operatione à ad altra. & perciò dice il filosofo, hai sotto qual bisogno tù che unoi operare, che tu ti affatichi prima nella solutione & sublimatione delli due luminari, perche il primo grado della operatione & che si faccia l'argento uiuo di essi. notate adonque le parole & segnate gli misterii, perche in questa opera si dichiara qual sia il Lapis essendo il principio della sua operala dissolutione di esso; bisogna adonque sublimarlo, fissarlo, & calcinarlo, acciò cosi finalmente si solua in argento viuo, il che è contrario à filosofi, onde dicono anco i filosofi, che se gli corpinon si fanno incorporei, ouero non corpi, ouero volatili, & per il contrario non operate cosa alcuna. il uero principio adonque dell'operanostra è la dissolutione del Lapis, per che li corpi soluti sono ridottinella prima natura de spiriti, se non perche sono più fissi, perche gli spiriti si sublimano con quello, perche la solutione del corpo si fà con la congelatione del spirito. & la congelatione del spirito si fa con la solutione del corpo, perche allhora si meschia il corpo col spirito & si fa un sol corpo con quello, & mai si separano, si come ne anco l'acqua mista con l'acqua, per che tutti all'hora sono ridotti alla sua prima natura homogenea, & la prima homogeneità de metalli è l'argento uiuo; quando adonque si soluono nella istessa homogeneità, si congiongono insieme, & mai si separano, perche all'hora l'uno & l'altro opera In the mo do gli Al- nel suo compagno simile a se, e però dice Aristotile che li Alchimisti non possono ueramente transmutare i corpi de metalli, se prima essi non si ridu pessino tra cono alla sua prima materia, perche all'hora si riducono bene in altra forsmurare li corpi de ma che non erano prima, perche contra di questo non sta la ragione, cioè che destrutta una forma si introduce immediatamente l'altra, come si vede dalle opere de contadini, iquali delle pietre fanno la calcina; & delle ceneri il uetro; cosi & molto più può il sauio col suo studio per mezzo del magisterio

magisterio naturale ouero nostro artificio corrompere questi corpi; & introdurre in quelli noua forma, perche l'intentione della nostra operatione non è altro, se non che si caui & elegga la sostanza purissima del mercurio in questi corpi, perche l'elexir consiste solamente in quelli, & non in altri.

Che cosa sia Lapis & di che habbia bisogno nella operatione acciò sia elexic compito. Cap. 10.

UESTO adonque èil nostro lapis famoso, perche non si fà transito di estremo à estremo, se non per il mezo; Màli estremi del nostro Lapis, nel primo lato è l'argento viuo, nel secondo l'elexir compito, perche i mezi di questi, alcuni sono più purificati, decotti, digessi, & quelli sono migliori, & più vicini all'opera, il

che penso, che tu lo sappia, non errare adonque per questo, perche se l'huomo seminarà queste cose, le mieterà ancora, poiche il seme corrisponde al fuo seme, & ogni arbore produce il proprio frutto, secondo il suo genere; la natura è sapiente, che desidera sempre di farsi perfetta, perche in se contiene sempre il suo accrescimento, perciò dice Auicenna, se non Vedessi l'oro & argento, direi per certo, che l'alchimia non è vera arte; adon que benche questo nostro Lapis, contenga in se tanto la tintura, naturalmente, quanto creato da qualunque in corpo sottile, nondimeno per se solo non haueria moto, per effere elexir compito, se non si moue con l'arte & operatione, & perciò diuerse arti sono state ritrouate da diuersi Filosofi, acciò si compisca con l'artificio, quello che la natura bà lasciato imperfetto, perebelanatura inclina alla sua perfettione; opera adonque prudentemente & non à caso, & sappile nature del Lapis, & le fortezze, & qual lapis sia amico d'altro lapis, ò inimico, guarda che tu conosci quello che esso habbia fatto, & inanzi che tu lo facci grosso, fallo sottile, allegerisci il ponderoso, lenifica l'aspero, mollifica il duro, fà dolce l'amaro, & hauerai tutto il magisterio; Sappi adonque che delle sue operationi altre sono le medicine dell'oro, con le quali conniene participare con l'argento in alcune cose, & esser diverso in alcune altre, perche nel principio della sua operatione, l'opera dell'oro & argento conuiene per tutte le cose, mà disconuengono nel modo della fermentatione, perche il fermento dell'opera dell'argento, è l'argento; fà adonque ciascuna specie con la sua specie, & ciascuno genere nel suo genere, perche l'opera del bianco si ricerca à far bianco, & l'opera del rosso à far rosso; non mescolare adonque l'opera d'un

Mercurio

fo co quel pianeta

che ab

braccia.

lapis, con l'opera d'vn'altro lapis, perche faresti grande errore se facesti altrimente, gli altri corpi è possibile che operino, mà non saranno buoni come quelli; perche non possono dare la medicina che non hanno, perche e impossibile fissare il non fisso, mundare l'immondo, perche non si troua nella cosa quello che in essa non vi sia stato inanzi, ne alcuno può dare quello che non hà; però benche tù lo possi vsare, n'hai però bisogno non potendo hauere in questi, quello che è di maggior temperanza, & di manco feccia, se hauerai bisogno dell'oso di quelli, bisogna prima che tuli converti in similitudine di due corpi perfetti, il che mai si farà, se il sole & La Luna, congionti in vn corpo non si gettino sopra di esti; perche es-Mercurio fi fa Pistes sendo Mercurio di sua natura conversivo, si fa il medesmo con ciascuno pianeta co'l quale s'abbraccia; se si congionge co'l piombo, sarà piombo, se co'l ferro, sarà ferro, & se con altri corpi sarà simile à quelli, mà se si congionge con questi due raggi, si fà elexir perfetto; Non si deue adonque operare se non di questa materia nobile, perche le cose non si fanno per ragione alcuna, se non secondo la natura di quelle: chi adonque cerca dalla natura quello che in essanon si troua, è pazzia & perdita di fatica: non mangiar del figlio, la cui madre patisce il menstruo, perche fe to mangi, sarai leproso tù & l'operatua, mà mangia vn pezzo di carne grassa, & hauerai oro & argento quanto vorrai, & non cercare dalla natura quello che in essa non è, perche fatigaresti l'animo tuo indarno; queste cose sono cauate da Morieno dottore & filosofo verace.

Niente reputando il guadagno ch'indi ne viene, se tu facessi bene, mà ben farai l'onguento di solfo & blanqueto, perche la co.

sail cui capo è rosso, i piedi bianchi, & gli occhi negri, è il magisterio; intende quel che dico, perche tutte queste cose sono vera-

mente uerissime che mai Fi-losofo alcuno n'hà insegnato, de miglio--

Contract of the state of the st



# CAPITOLI DEL SECONDO Libro del Rosario de Filosofi.

# To the number of the strain of the strain of the state of the strain of

| ELLA perfetta inuestigatione del Lapis Fisico.  Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Del gouerno del Lapis.                                                                  |
| In che modo si purifichi il Mercurio. Cap. 111.                                         |
| Della inhumatione del Lapis. Cap. IIII.                                                 |
| Della recapitulatione del primo gouerno.                                                |
| Del fecondo gouerno che è lauarlo.                                                      |
| Della diuisione del Lapis per li quattro Elementi. Cap. VII.                            |
| Del lauare l'acqua. Cap. VIII.                                                          |
| Del lauare l'aere. Cap. I X.                                                            |
| In che modo fi caua l'oglio da ogni cosa. Cap. X.                                       |
| Qual differenza sia fra l'acqua & l'oglio. Cap. X I.                                    |
| Del lauare il fuoco & la terra. Cap. XII.                                               |
| Della causa del lauare secondo Piatone. Cap. XIII.                                      |
| Del terzo gouerno, che è ridurre. Cap. XIIII.                                           |
| Del modo di ridurre l'acqua sopra la terra. Cap. X V.                                   |
| Del modo di sublimare & imbianchire la terra.  Cap. XVI. In                             |

Della multiplicatione delle Medicine. Cap. XXIX.

In che modo s'intende farsi la solutione, & la sublimatione.

Cap. XXIX.

Del modo di fare la proiectione.

Cap. XXXI.

Della recapitulatione di tutto il magisterio.

Cap. XXXII.

Con the second

The Compression of

Mentally supply as continued

Della perfetta inuestigatione dellapis fisico.

COSA adonque manifesta che la operatione della medicina è operatione della natura, & l'istessa medicina essere la medesima natura, perche la medicina è composta solamente dalla na. tura, & è certo ch'ogni cosa, è di quello nel quale si risolue per-

che il gelo si conuerte in aqua mediante il calore, è dunque chiara cosa: che è stato prima aqua che gelo, così ogni nostro lapis si risolue in argento viuo col nostro magisterio, adong; è stato prima argento viuo mà il modo di conuertirlo in argento viuo, è la conuer sione nella sua prima radice, per che il conuertire la natura, è rotare li elementi in circulo, mà sono gli elementi di sua attitudine conucrsiui fra di loro, & perciò si generano, si cor- uersione rompono & si alterano fra di loro, conuerti adonque gli elementi, & tro- delli eleuarai quello che cerchi, perche la nostra operatione non è se non mutatio- di loro di loro. ne delle nature, & commistione amicabile di quelli elementi del freddo col caldo, & dell'humido col secco, ma non si converte il secco in humido, se prima non sarà freddo, cioè aqua, ne il freddo si conuerte in caldo, se no. sard prima humido, perche non si fa transito dalliestremi se non per il mezo. la terra non si connerte in aere, se non si converte prima in aqua, perche l'aere & l'aqua sono elementi mezani, il foco & la terra sono elementi estremi, mà l'aere è vicino al foco, come la terra è vicina all'aqua, & perciò l'aqua è contraria al foco, & la terra all'aere, perche l'aqua è fredda & humida, il foco caldo & secco, la terra fredda & secca, l'aere caldo & humido, & cosi l'aqua & l'aere conuengono nella humidità, il foco & la terra nella siccita, & perciò vno si conuerte ne l'altro, & cost all'opposito, perciò si convertono immediatamente, & più tardi si separano fra di loro. Mà al contrario l'aere, la terra, il foco & l'aqua non si conuertono fra di loro se non si conuerte prima il foco in aere, & laterra in aqua, se adonque il secco si conuerte in freddo, & il freddo in humido, & l'humido in caldo, & il caldo in secco, all'hora hauerai tutto il may sterio, mà li modi del gouerno del conuertirsi fra loro sono quattro principali cioè Quattro so soluere, lauare, ridurre, & fissare ; soluere il grosso in semplice, & sotti- no li modi gliarlo, lauare l'oscuro in lucido, ridurre l'humido in secco, fissare il vola no che fi tile sopra il corpo fisso, il soluere è dividere gli corpi, & fare la materia o- couertono uero la natura prima. il lauare è inhumare destillare & calcinare; il ridurre è incerare, ingrassare ò impregnare; il fissare, è coagulare. per il primo la natura si muta di dentro; per il secondo si muta di fuori ; per il terzo si muta di sopra; per il quarto di sotto. Del 1

del gouer-

Del primo gouerno del lapis che è dissoluere. Cap. 2.



L dissoluere il lapis secco grosso in argento viuo, acciò si riducanella sua materia prima, si fà solo con l'argeto vi uo, perche esso solamente può ridurre il sole, & la luna alla sua natura, è materia prima. Mà perche l'argento viuo hà in se vna sostanza secciosa, terrea, & adustibile senza instammatione, & aqueità, è necessario leuargli le

cose supersue, & supplire à quelle che non vi sono, se vogliamo fare la medicina piena, mà bisogna totalmente leuare la feculentia terrena con la sublimatione, accioche nella proiectione l'humido non faccia il calore, & l'aqueità di esso. Similmente bisogna saluare la sostanza fugitiua di quello quanto alla medicina, della cui proprietà è mondare, & difendere dalla adustione, & di farlo sisso, & perciò aviene dalla diversità della medicina secondo la sua diversa purificatione, che alle volte da quella si fa Saturno, alcune volte Giove, alcune volte Venere, alcune volte Marte, il che è necessario che venga dalla impurità.

In che modo si purifica, & si purga il Mercurio. Cap. 3.



INGEONO adonque di rimouere dal Mercurio la sua sostanza, terrea, superstua, è di sublimarlo vna, ò duc volte dal vetro, & sale, sin che si piglia la sua bianchissima sostanza, mà quando ascenderà bianchissima, gettalo nell'aqua bollente, sin che torni in argento viuo, dopoi leua da quello l'aqua, & opera con quello, perche non è

cosa buona l'operare con quello, se prima non si purga in questo modo. Onde dice Auicenna la prima cosa che si deue cominciar à fare, è che si sublimi il Mercurio, dopoi soluilo si che ritorni nella sua prima materia, & sublimalo tutto, all'hora in questo Mercurio netto, mette li corpi netti pesati con peso equale, mà non mescolare il corpo bianco col rosso, ne il rosso col bianco, mà dissoluerai ciascuno separatamente a parte, perche l'aqua bianca, e per imbianchire, la rossa per far rosso, non mescolarai adonque l'aqua d'un lapis con l'aqua d'un altro, ouero con un altro lapis, perche tu faresti grande errore, so saresti cieco se facesti altrimente, dopoi tridalo una volta dopò l'altra, so imbeueralo, so fallo cocere in bagno Maria, dopoi destilla per feltro sinche lo passi; mà però raccogli à parte il negro che stà di sopra, perche quello è l'oglio, so il vero segno della dissolutione, perche quello che

che è soluto è venuto al fine della sublimità, onde si separa dalli inferiori ascendendo di sopra, & andando alli luoghi alti come corpo d'oro, mà custodiscelo cautamente, acciò non voli in fumo, & quello che fainel bianco, fallo anco nel rosso, perche questa medicina in essenza è una sola, & similmente è vna sola nel modo de l'operare, nodimeno nella rossa vi è la gionta del color citrino, perche si fa sostanza mondissima del solfo sisso. E però dif-ferenza fra la medicina solare, & lunare, perche la lunare contiene la solare,mà non per il cotrario per che hà bisogno di solfo bianco nettissimo, si come questa ha bisogno del rosso. Questi due corpi bastano, perche s'assomiglia no à quello che si cerca, mà bisogna che tu t'affatichi nella solutione, sublimatione, & sottigliatione di quelli, perche sono forti, & hanno bisogno di longa preparatione, & continoua operatione, che prima si calcinino, & poi si soluano, per che quando saranno calcinati si soluono più facilmente, per che il calore del foco penetrando le parti del corpo, fa entrare l'aqua dopò esso, & cosi più facilmente si fa atto à solversi, mà se tù calcinarai il corpo grosso, il quale è anco dissolutivo, mettilo da parte, & quello che rimane nel feltro, piglialo cautamente, acciò non si perda in fumo, & perisca il magisterio, perciò essendo questa cosa difficile da fare, è cosa espediente à soluere i corpi grossi con l'aqua sola, cioè con l'argento viuo senzala calcinatione, perche questo è più sicuro, benche sia più tardo nella operatione; non ti cuvare adonque di cauare la tintura in fretta ne di cercare di far l'opera fret tolosamente, perche l'affrettarsi è il primo errore che si faccia in questa arte, perche abrugia ogni cosa, perche se tu farai molto foco, nel principio della mistione venera d'ano nelle tinture , perche s'abruggiano le medicine per latroppo calidità, onde dice il verso.

Dissipa rem captam prius per partem satis aptam,
Leuiter extractam, sic massam contere sactam,
Hæc non sestine, sed temporis ordine sine,
Albumen vrinæ, disponit membra ruinæ;

Tolera adonque patientemente, fa in poluere, fa cocere, replica, & no t'incresca replicare questo medesimo, perche le cose che s'imbeuerano si mollificano con l'aqua, quanto più tù tridarai tanto più mollificarai, quanto più sottigliarai l'arti grosse, sin che si vniscano, quanto più tù mollificarai tanto più sottigliarai l'arti grosse, sin che si vniscano, quanto più diuidano fra loro, perche all'hora i spiriti s'inspessano con gli corpi, quante le cose che s'impastano si dissoluono, quante l'impastare si fa col tridare assai, quante con l'arrostire, perche con il tridare, quante incerare, quante si arrostire si diuidono le parti ligate con la viscossità dell'aqua, la qual viscossità si troua nei corpi, mà li corpi soluti sono ridutti alla natura del spirito, quanti si separano, come l'aqua mista con l'aqua, perche la natura si rallegra perche

il sposo si congionge con la sposa, mà quelli che non si soluono non hanno le parti sottili, se tu non gli mollifichi, però bisogna affaticarsi nella dissolutione del lapis, cio è separando da essi le parti più pure accioche leuate le parti più graui, si faccia l'opera con le più leggieri.

Della iuhumatione del lapis. Cap. 4.



ISSOLVTO che sia il lapis piglialo tutto, & mettilo sopra vn calor temperato, acciò si putrefaccia & si digerisca meglio, cioè per vn mese de Filosofi, cioè per trenta giorni, perche l'adustione nelli animali si toglie per l'inhumatione, & decottione: sa adonque vocere compitamente si che bolli-

sca ogni cosa insieme à foco legiere, & ritorninella sua prima materia, & sia argento viuo: fatto questo si solue quella autorità d'Aristotile nel quarto delle Meteore, quando dice, sappiano gli Alchimisti, che le specie delle cose non si possono transmutare, il che è vero; se prima non si riducono nella sua prima materia, & all'hora si permutano in altra forma che non erano, non gia le specie, mà si bene si mutano gli individui delle specie, perche esti sono corrottibili, & soggetti alle attioni sensibili, perche la materia non si può in modo alcuno così destrucre, che non rimanga sempre sotto qualche forma: onde sciolta la prima forma del corpo nel mercurio immediatamente s'introduce vn'altra forma noua, essendo corrotta la forma di esti, laqual forma nel colore è negra, nell'odore fetida, & nel tatto sottile, & discontinoua, & questo è il segno della perfetta solutione de corpi, perche il calore operando nell'humido genera prima la negrezza la qual negrezza è il capo del coruo, mà è il principio della nostra opera, che è dissoluere il nostro lapis in Mercurio ouero in aqua Mercuriale; bora hat il primo gouerno dell'opera.

Della recapitulatione del primo gouerno. Cap. 5.



faceano l'oro & l'argento fotto la terra, perche se sarà vero solso & argento viuo potemo di essi fare l'oro & argento, mà questo magisterio non è se non per i ricchi, & per i Prencipi, & che hà questo, hà tesoro eterno; in esso adonque si debbono ricercare tre cose, cioè l'ingegno sottile dell'arte-

fice.

fice, l'opera delle mani, & l'arbitrio ; laqualcosa ricerca richezze, sapientia, & libri.

Del secondo gouerno che è lauare. Cap. 6.

L secondo gouerno del Lapis, è lauare il negro corrotto, & fetido, acciò sia molto lucido, chiaro, & senza sporchezza, il che non si può fare senza la diui sione delli elementi, & la destillatione delle aque, & la dissolutione del Lapis, per che delli elementi, due sono lapidei, & due aquatici, i lapidei sono il foco

et la terra, perche sono secchi, gli aquatici sono l'aere et l'aqua, perche sono humidi, il soco mangia quello che sta nelle partiesterne, perche mangia et guasta le sordidezze delle aque con la destillatione, et le rende sottili con l'allegerire l'aere, sminuisce anco la grossezza del lapis con la calcinatione, et diuora la salsedine della sua sulfureità, et perciò il nostro lapis si diuide in quattro elementi, acciò si faccia più sottile, et si pu risichi più dalle sporchezze, et dopoi si congionga più sermamente. ma non è stata mai cosa alcuna nata, ò crescente, ne animata se non dopò la putrefattione, perciò si putrefanno, acciò che essendo più digeste si separino meglio, perche se la cosa non sarà putrefatta, non si potrà fondere ne si soluerà, et se non sarà soluta si ridurrà in niente.

Della divisione del lapis per li quattro elementi. Cap. 7.

I G L I A adonque illapis così corrotto & diuidilo per li quattro elementi conla destillatione, prima col foco leg giero egualmente continouo, & piglia la sua aqua, dopoi à poco à poco cresci il foco, sin che prenda l'aere misto col foco, mà quello che rimane arso nel fondo è terra negra & secca, fi deue fare la destillatione dell'aqua i bagno

Maria, perche le parti più sottili del Lapis auicinandosi senza calore alla natura della semplice aqueità con quella si destillaranno. mà l'aere & foco si destillano per ceneri, perche per essi sostenendo loro la infocatione che il calore & le parti terree più grosse si leuano in sù la separatione adonque più sottile che si fa con l'acqua non sostenendo la infocatione, si caua meglio che per ceneri in questo modo diuiderai li quattro elementi, perche bisogna cauare l'acqua dalla sua sostanza humida & non da altra, perche in quelli è maggior tintura. mà della terranon ti curare di che sostanza sia, purche la sostanza sia bianca & sissa la terra exsicca & sissa mà l'acqua mundisica & laua, l'aere & il foco tingono & fanno correre, però bisogna che vi sia molta acqua & molto aere, perche la moltitudine della tintura sarà tanta, quanta la moltitudine dell'ae-

re. studia adonque in tutte le opere di superare il Mercurio nella mistione. acciò tù habbi dell'aere à bastanza, perche se tu potrai con esso solo fare l'opera perfetta, sarai vn inuestigatore d'vna preciosissima perfettione della natura superante . mà sappi fermamente che di tutti li capitoli di questa preciosissima arte, la spesa non eccede il pretio delle istesse medicine di cinquanta reali d'argento, computando dalla prima operatione, bisogna però che l'istessa medicina si arrostisca lungamente sopra il foco & si nutrisca. cosi si nutrisce il fanciullo nelle tette.

Del lauare l'Acqua.

A quando hauerai gli elementi come s'è detto, lauagli se paratamente, cioè l'aqua & l'aere, destillando sette volte, & calcinando gagliardamente il foco & la verra, destillarai però l'aqua & l'aere separatamente, perebe l'ae re è migliore che l'aqua, benche l'aqua laui & faccia bià calaterra, & farai il matrimonio delle tinture, & l'ae-

retinge la terra, & gli infonde l'anima & la fà sensibile, onde bisogna che l'aere & l'aqua siano mondificati dalle sporchezze, & sicuri dalla adustione sin che si piglia la sua tintura, perche se si ardono, si priuano dell'effetto, se poi non si fanno cocere nel letame, perciò la inhumatione nelle tame interposta fra le destillationi gioua molto, acciò si peruenga meglio al segno della lauanda perfetta, il qual segno è il splendore & la serenità cristallina senza feccie, se per caso non sono bianche; mà le feccie dell'aqua che tu farai in ogni lauanda, cioè nella destillatione à volta per volta, separale da parte, & rimettele nella terra negra raccolta di sopra, mà serua à parte l'aqua destillata sette volte, perche essa è il mercurio de filosofi soiutiuo che fà il matrimonio, & l'aqua vita che laua lotone, & si come hai fatto dell'aqua bianca, cosi farai della rossa, perche hanno il medesimo mo do di lauanda, o simile effetto, se non che l'aqua bianca è per sar bianco, & la rossa per far rosso, non mescolarai adonque l'una con l'altra, perche sarà errore se farai altrimente.

#### Del lauare l'Aere.

A dopoi separa l'aere dal foco per destillatione, perche quello che è destillato, è l'aere purissimo, mà quello che rimane nel fondo è foco secco: considera adonque quello ch'io bò detto, accioche tù operi il Lapis humido & aqua & terra solamente, & che tu vsi il Lapis secco al foco & all'aere solamente. l'ae-

re ell'oglio, la tintura, l'oro, l'anima de Filosofi, & l'onquento col quale si fa tutto il magisterio: intendi adonque che il foco si destilla con l'aere, perche conuengono nella calidità, & non con l'aqua, perche l'aqua fugge il foco, perche sono contrari l'ono all'altro; si destilla adonque l'aere col foco, perche esso è l'aquatinta, & la suatintura è il foco, perche è corpo & l'aere porta il foco col spirito; se adonque mescolarai il Lapis col foco, siebito sarà rosso & sempre si amaranno, ciò che adonque vorrai fare rosso,lo farai co'l foco del lapis, & sarà sempre rosso.

In che modo si caui l'oglio da ogni cosa.

Cap. 10.

ETTI adonque sopra la sostanza del corpo dal quale vorrai cauare l'oglio, tanto mercurio purissimo che stia di sopra per quattro diti, ouero più, che è meglio, dopoi accendi sotto quello il foco lento, sin che vedrai il suo oglio, cioè l'aere ascendere à poco à poco, ouero eleuarsi fopra il mercurio, raccoglielo cautamente, & riserualo separatamente, se si sminuisce il Mercurio, aggion-

gine dell'altro netto & caldo, & reponilo à cocere, questo farai continouamente, sin che tupigli il suo oglio, er non vi rimanga cosa alcuna che non sia soluta; destilla adonque tutto per lambicco sette volte, perche la sua lauanda è la medesima come la lauanda dell'aqua, così inhumando & destillando l'humidità, si deue fare sin che sarà venuto alla serenità cristallina senza feccie, se per caso non sono bianche, del che sono segni la goccia più spessa, con manco colore, più intensa, & vna leggierezza aerea, in modo che se tu lo meschiarai con la predetta aqua, nodarà di sopra; & conferua separatamente l'aere cosi lauato, perche è oglio, tintura, oro, anima, & vnguento de filosofi, che colora, tinge, fissa, & fascorrere, tinge ogni lama estinta tre volte in quello in oro, ò argento, secondo che esso sarà ò bian-

co d rosso, non mescolare adonque l'oglio dell'oro con l'oglio dell'argento, ne per il contrario, per che l'oglio bianco pertiene all'imbianchire, il rosso al far rosso perciò se l'oglio di quei corpi sarà molto, sarà anco molta la tintura, perche la moltitudine della tintura sarà tanta, quanta quella del-

l'oglio.

Che differenza sia fra l'aqua & l'oglio. Cap. 11.



Differenza fra la tintura dell'aqua & dell'oglio, perche l'aqua laua solamente & munda, l'oglio tinge & colora. l'essempio di questo è, che s'on panno s'immerge nell'aqua, è mundato da quella. O quando il panno si secca, è mundato da quella, & l'aqua si parte, & resta nel suo Stato & colore, nel quale era il panno, se non che è più

1 1 21914 1

netto; il contrario è nell'oglio, per che se vn panno s'intinge in quello, non si separa da quello per calore del foco, ouero d'aere, se non si destruisce del tut to,ne si potrà separare l'oglio dall'istesso panno, se non con lauarlo, & exsiccare col foco; mà l'aqua è spirito che caua quest'anima da corpi, mà quando si caua l'anima dalli istessi corpi, rimane nel spirito istesso perche il spirito tiene il suo loco : l'anima adonque è tintura soluta nell'istesso spirito, portata come si portala tintura de tintori con l'aqua sopra il panno. Do poi si parte l'aqua per exsiccatione, & resta la tintura fissa nel panno per la oleoginosità, se adong; vi è dell'aqua, vi è il spirito nel quale si porta la tintura dell'aere, laquale quando si riduce sopra la terra bianca foliata, subito si secca l'aqua spirituale, & resta nel corpo l'anima che è tintura dell'acre. il spirito adonque ritiene l'anima, si come l'anima ritiene il corpo. perche l'animanon sta nel corpo se non mediante il spirito; mà quando si congiongono, mai si separano, perche il spirito ritiene l'anima, si come l'anima ritiene la terra:onde hà comandato Hermete, che si cerchino le anime nelli lapis, perche stano in essi:non esser adonque pegro in cercarle, ne lento. guardando che non fuggano da te, mà se fuggono non le prendere col falcone,mà sono retentiue de fuggitiui, con quelle adong; è la nostra coagulatione, per che ritiene quello che fugge. semina adonque l'anima nella terra bia ca foliata, perche essa la ritiene, perche quando sarà ascesa daterra in cielo,& di nouo sarà discesa in terra, pigliarà la virtù delle cose inferiori & superiori,non mescolare però l'oglio dell'oro con l'oglio dell'argento,ne per il contrario.

Del lauare il foco & la terra.

A racoglierai le feccie che farà l'oglio ogni volta, & riponerai col foco, perche sono foco, & ritengono la negrezza, cioè la rossezza, quali bisogna tridarle con la prima aqua, & arderle soauemente, sin che si faccia totalmente poluere prinata dalla hu-

midità dell'aere, perche cosi bisogna congiongere le feccie anco dell'aqua con la terra, con foco acceso, & calcinare gagliardamente, sin che sia va-

cua sotto bianca humidità, calcina adonque il soco col soco & la terra cò la terra, sinche si faccia munda & priuata di negrezza, mà quello che ascenderà dal soco è oglio rosso, & quello che ascenderà dalla terra è oglio bianco pretioso, perche l'oglio che più tardi si separa da corpi, è tenuto più pretioso, conseguisci adonque tutte le cose al suo tempo, & consecua separatamente à parte per parte ciascuna di esse.

Della recapitulatione del fecondo gouerno. Cap. 13.

ISOGN A adonque secondo Platone che ti esserciti secondo il tuo potere intorno alla separatione delli ogli, & lauare l'aqua & l'aere con la destillatione, & ardere la terra con la calcinatione, sin che non vi rimanga cosa alcuna dell'anima nel corpo, se non che non si senta nella operatione, il cui segno sarà, quando niente euaporarà

dal corpo; se di quello vn poco ne sarà sopraposto ad vna lama infocata, all'hora sarà appropriato; col nome di spirito, sottile puro, & apropriato; col nome di anima, che tinge il lucido & appropriato; col nome di corpo, al quanto bianco & secco. in nissuna nostra operatione è necessaria l'aqua se non è candida; ne l'oglio se non è bianco, ouero alquanto citrino: ne il foco se non è rosso; ne la terra se non è pallida ouero alquanto bianca: mà se tu prepararai cosi gli elementi; la terra sarà habile à soluere, l'aqua efficace à digerire, & l'oglio nelquale si porta il foco soprabondante, à tingere. Mà se non haucrai elementi tali, è segno d'errore: adonque emenda l'errore; perche è più vicina l'operatione, à far la preparatione in quello, che cominciarla in opera noua. conserua adonque gli elementi lauati in vn vaso sigillato separatamente & massime l'oglio, perche l'aere lo consuma per la vicinità della sua natura, & scriuerai sopra tutti, acciò ti ricordi le virtù, i nomi, & i colori, acciò tu non prenda l'vno per l'altro, quando tu operi, & l'opera si corrompa, & queste cose bastine alla copita lauada delli elemeti.

Del terzo gouerno, che è ridurre. Cap. 14.

L terzo gouerno del lapis è di ridurre l'aqua humida sopra la terra secca, acciò ricuperi l'humidità perduta, mà essendo la ter ra di due corpi & due elementi secchi, duri, & lapidei, cioè il fo co & la terra, sono concordi nella siccità, & perciò si debbono preparare insieme, perche hanno la medesima preparatione, congiongi ado que la grossezza del soco con la terra, dopò l'hauerui cauato l'aere, & prepara insieme per abreuiare il tempo, & anco acciò sia bona la sua missione,

& acciò che non si confunda la preparatione, & che vno tinga bene l'altro, & che non ardano nella pugna del foco, onde il prepararli insieme, è cosa più sicura, & più propinqua, mà la sua preparatione è, che riceuino maggior humidità, perche il corpo calcinato è discontinouo, perche è totalmente priuato dall'aqueo, onde essendo nudo, vacuo, & pieno di sete, bene il suo humido aqueo.

Del modo di ridurre l'aqua sopra la terra. Cap. 15.

NFONDER AI adonque prima l'aqua, tridando per ogni volta & poi calcinando leggiermente, sin che la terra hauerà beuuto la quinquagesima parte della sua aqua & sappi che bisogna prima che la terra si nudrisca con poca aqua, & poi con maggiore, come si vede nell'alleuare vn figliuolo, perciò trida molto la terra, & à po-

co à poco inbeuerala con l'aqua de otto giorni, in otto giorni, fa cocere nel letame, & poi calcina mediocremente nel foco, & non t'incresca replicare questa cosa molte volte, perche la terra non sa frutto senza adaquarla spesso, & se la trituratione non sarà buona, sin che l'aqua si faccia vna me desima cosa con la terra, niente il corpo gioua: non leuare adonque la mano dalla tribulatione della trituratione, ouero dalla trituratione, & assatione sin che l'aqua si faccia secca, & exsiccata dalla terra bianca, perche la exsiccatione con la gagliarda trituratione & assatione, sà la terra bianca, guarda però che tu non imbeueri la terra, se non à poco à poco, & supplisci à poco à poco con longa trituratione, dopoi replica la exsiccatione, dopoi si deue notare il peso in questo, acciò che la troppa siccità ouero l'humore superfluo nell'administrare non corrompa, cioè che tu tanto con l'arrostire facci cocere, quanto v'hà aggionto la dissolutione, & con l'imbeuerare, tu dissolui tanto quanto con l'arrostire è mancato; perciò ogni volta dopò la calcinatione della terra, soprafondi l'aqua temperatamente, cioè,ne molto ne poco, perche se sarà molto si fara vn mare di conturbatione, se sarà poco, si ardera in favilla, però adaquarai la terra piaceuolmente & non frettolosamente de otto in otto giorni, farai cocere nel letame & calcinarai, sin che beuerà la quinquagesima parte dell'aqua : & nota che dopò la imbeueratione si deue inhumare per sette giorni : replica adonque l'opera molte volte, benche sia longa, perche non vedrai la tintura, ne perfetto profitto, sin che non sia compito: studia adonque quando sarai in ogni opera, di ricordarti nella mente tua tutti gli segni iquali appareno in ogni decottione, & di ricercare le cause di quelli; perche tre sono gli colori, il negro il bianco & il citrino, quando esce la terra, la negrez za è impersetta, quando è negra, è compita ogni volta adonque à possa posso ingagliardirai il soco nella calcinatione, sin che esca la terra bianca dalla gagliardezza del soco; perche si come il calore operando nell'humido da la negrezza, così operando nel secco genera la bianchezza, perciò se la terra non sarà biancatridala con l'aqua, poi calcinala, & replica di nouo, perche azorb & il soco lauano latone, & leuano l'oscurità da quello, perche la sua preparatione si sa sempre con l'aqua, però qual è limpida l'aqua, tale è limpida la terra, & quanto più sarà lauata la terra, tanto più sarà bianca, dalla molta adonque replicatione della imbeueratione, con la forte contritione, & con la frequente assatione si leua la maggior parte della aqueità del mercurio, cioè della aqueità, il residuo della quale similmente si rimoue per la replicatione della sublimatione.

Del modo di sublimare & d'imbianchire la terra, dalla recapitulatione

A quando la terra hauerà cauato dell'aqua la cinquantesima parte di se, presso sublimala con soco gagliardo quanto potrai, sin che ascenda di sopra, in modo di bianchissima poluere: & quando vedrai la terra bianchissima come neue, & quasi poluere morta attaccarsi alli sianchi d'aluthel, all'horareplica la sublima tione senza le seccie che rimangono di sotto, perche siaria attacata la parte fissa di quello, & si fissaria con le seccie, & mai per sorte alcuna d'ingegno si potria separare da quelli, mà la poluere che ascende dalle seccie di sopra, è cenere cauata dalla cenere & terra, sublimata, & honorata, mà quella che resta da basso, è cenere inseriore di tutte le altre ceneri, la quale è vituperata, & dannata, come la seccia & schiuma: sa adonque cognitione fra il chiaro & limpido di quella, perche quando la bianchissima come neue ascenderà, sarà compito. la raccoglicrai perciò cautamente, acciò non voli in sumo, perche essa è il ricercato bono, cioèla terra bianca foliata, che congela quello che puo esser congelato, & che mondisca l'arsenico, & il solfo bianco, che dice Aristotile esser cosa

ottima, laquale possono riceuere gli Alchimisti per fare l'argento con quella, opera adonque con quella alla luna, perche è cosa compita, & in questo mo do si fara il solfo bianco che non arde.

In che modo il solso bianco si faccia rosso. Cap. 1



A vorrai il solfo rosso per far l'oro, dissolui il solfo biando co raccolto di sopra in aqua rossa per contritione imbeueratione & bona decottione, & dissoluto che sia congela inlapis congelato, dissolui vn'altra volta nell'aqua rossa & sublima tutto con foco fortissimo, perche il modo dell'artesice indora l'opera, l'indrizza, & acco-

moda ogni cosa in similitudine di poluere: quello che ascende di sopra è solfo bianchissimo, & quello che rimane nel fondo di sotto è solfo rosso tinto come scarlato, & questo secondo Aristotele è solfo ottimo che non arde roßo, & chiaro, che di quello gli Alchimisti fanno l'oro, & questo lo conuertiria l'argento viuo per artificio secondo Aristotile in oro ven simo da queste cose adonque si vede manifestamente, hauer detto il vero gli filosofi, il che pare à pazzi impossibile, cioè che il lapis è vn solo, vna sola medicina, vna sola dispositione, vna sola opera, & vn sol vaso per fare il solfo bian co, or il rosso medesimamente, vedendo adonque tutti gli inuestigatori di questa arte, la detta biachezza apparere nel vaso, si sono meravigliati che larossezza stesse nascosta in quella bianchezza, & in quel caso non bisogna cauar fuori quella rossezza, mà cocere sin tanto che tutto si faccia ros so; cosi io la mattina quando veggio che la mia orina è bianca, indigesta, subito conosco che hò dormito poco, & ritorno in letto, & come hò fatto pu poco di sonno, l'orina si fa citrina, perche la citrinatione non si fase no finita la digestione; o questa è la verissima compositione del solfo bianco rosso che non arde, con ilquale per mezo del quarto gouerno si compisce l'elexir perfetto, per fare perfetto ogni diminuto in vero solifico & lunifico .

Della recapitulatione del terzo gouerno, quando fi fublima la terra.

Cap. 18.



ISSV NO deue sublimare la terra per sare l'opere de sossission, mà la deue sublimare per fare il nostro elexir persetto, & quelle cose che si sublimano, in due modi si sublimano, ouero per se, perche sono spiriti, ouero con altri, perche s'incorporano con i spiriti, perche il mercurio essendo spirito, si sublima per se, mà la nostra terra es-

sendo calcina, non si sublima se non perche s'incorpora col mercurio, con-

uerti

uerti adonque la calcina d'imbeuera il Mercurio, & fa cocere sintanto che si faccià on corpo solo, & non l'incresca replicare questo iste so molte volte, perche se il corpo non è incorporato col mercurio non ascenderà di sopra, perciò è necessario che in quanto potrai, tu facci sottile la sua natura & pifti fortemente col mercurio, fin che si faccia vn corpo solo, perche non facciamo la sublimatione, se non perche si riducano li corpi à materia sottile, cioè che siano spiriti, & che il corpo sia leggiero à ridursi in ogni cosa, à Sole, à Luna, & facciamo questa sublimatione, acciò riduchiamo li corpi nella sua prima materia, cioè in Mercurio, & solfo. Facciamo adonque questa sublimatione per tre cause, vna e, acciò che il corpo si faccia spirito di materia, & natura fottile ; la seconda è, che il Mercurio s'incorpori bene con la calcina; la terza e, che tutro prenda il color bianco ò roso perciò quando la calcina si sublima alla Luna deue effere bianca, & il Mercurio similmente bianco, & quando la calcina si sublima al Sole, deue esser rossa, & il Mercurio similmente rosso, scaldato col foco, & deue la poluere essere incerata, perche alcuno non opera bene à fare il Sole, ne la Luna, fe non in questo modo, & non mescolarai cosa alcuna col Mercurio, il quale tu sublimi per fare il Sole, perche il calore del Sole non entra alla Luna, ne quello della Luna al Sole. Non metterai adonque il Mercurio rosso col bian co, ne il bianco col rosso, mà metti ciascuna specie con la sua specie, & metti al foco acceso, & sublima tutto, & non mescolare quello che rimane di sotto con quello che ascende di sopra, mà metti ciascuno da parte, perche quello che rimane nel fondo lo replicarai à sublimane per l'incorporamento del Mercurio, sin che ascenderà tutto, altrimente non lo mettere nel ma gisterio. Il lambico nel quale tu sublimi il Mercurio deue effere di vetro, & la bozza di terra uitreata, della quale la bocca del fundo sia ampla, accio che possi il Mercurio ascendere più liberamente, mà si deue congiongere il lambicco con la bozza in maniera, che il mercurio non possi vscire,. perche il Mercurio non fi sublima se non per la sumosità dell'aere, però se trouasse loco atto, volaria in sumo, & si perderia il magisterio, vedi adoque quello che hauemo detto, perche tutte le parole sono necessarie, & degne di lode, & queste cose bastino per il compimento del solfo bianco, & rosso.

Del quarto gouerno, che è fissare, & che il fermento fisso è necessario à fissare. Cap. 19.

L quarto gouerno del Lapis è di fissare il solfo bianco, & rosso sopra il corpo fisso, cioè che il solfo bianco, si fissi sopra l'argento, & il solfo rosso si fissi sopra l'oro, perche secondo Pitagora, chi non congela l'argento viuo, cauato da corpi in solfo bianco che patisca il soco, non troua via alcuna alla bianchezza, & chi non con-

gelail

gela il detto argento viuo in solfo rosso che patisce il foco, non trona via alcuna alla rossezza, non fatigare adonque il corpo tanto in queste cose altealle quali non quoi peruenire quando non sai fare queste cose, perchetù erri, opera adonque prudentemente, & non à caso perche senza il fermento non pscirà ne il sole, ne la luna, mà altra cosa che non stà in essenza nella cura della natura, se non l'asconderai nel corpo del quale l'hai preparato dal principio, cioè il sole, & la luna, congiongilo adonque con quello, acciò generi simile à se. & si faccia quello elexir che tu componi. Et quando sarà congionto cel suo corpo, non cessa d'operare nell'altro sin che lo conuerta tutto, perciò quando vuoi fermentare, meschia il solfo col corpo, acciò sia tutto fermento, perche il fermento ridurrà il nostro solfo alla suanatura, colore. & sapore per ogni modo, però il fermento per fare il bianco sarà bianco, & per fare il rosso sarà rosso, il che è manifesto, perche se tu metterai il fermento dell'argento col folfo dell'oro, lo ridurrà alla sua natura, mà non al suo colore, similmente se metterai il fermento dell'oro col solfo dell'argento, lo convertirà non alla sua natura, mà al suo colore, & per il contrario, non mescolare adonque il fermento d'vn solfo, col solfo d'vn altro, perche il fermento dell'oro è oro, quello dell'argento, è argento, o nota che non sono altri fermenti sopra la terra, perche mai fissa, quello che non è mai stato fiso.

Che il peso del fermento deue excedere il peso del solso, ouero essere equale: Cap. 20.



ERCIO in ogni fermento si deue notare il peso dell'vno, & dell'altro, si che la somma volatile del solfo non superi la somma del suo corpo, altrimente il legame del sponsalitio si conuerteria in suga de spirito non fisso, onde dice Platone, se il puro solfo si butta sopra la moltitudine del corpo, si che habbia la potenza di sopra lo conuerte subito in poluere, il cui colore sarà co-

me del corpo. sopra il quale si butta il spirito, cioè dell'oro, ò dell'argento. Dirò adonque di sotto i pesi de tutti, mà perche i solsi non possono intrare nei corpi, se non mediante l'aqua, essendo l'aqua il mezo tra il solso, & il fermento in ogni dispositione, prima metterai come dice. Auicenna laterra, perche essa è appresso il fermento, secondariamente metterai l'aqua, perche essa è appresso la terra. Terzo metterai l'aere perche è appresso l'aqua. Quarto metterai il soco perche è appresso l'aere; mà non metterai il foco in elexir al bianco, perche l'elexir al bianco si compisce con tre ele-

menti

menti nei quali non è foco, mà il rosso vsa tutte quatro le rote: apri adonque, & chiudi, sciogli, & annoda, laua & secca, perche l'aqua è il mezo di congiongere le tinture di quelli, cioè dell'oglio, dell'aere, & del foco. & io dico hora vna parola filosofica, se metterai primal'oglio, mortificalo nella terra, perche v'entrarebbe l'aqua, mà se metterai l'aqua, & poi l'oglio, starà sopra de l'aqua, mà se metterai l'aqua, & poi la terra, l'aqua sarà più ponderosa che la terra, sissa adonque l'aqua con la terra acciò s'aderisca à quella, se hai amazzato vno delli quattro, sono morti tutti, se vno hà dell'anima più che l'altro, non val niente, apropria adonque il fermento che è l'anima inanzi la fermentatione, che sia poluere calcinata, soluta, & indurata, perche se tu non prepari bene il fermento, non vale cosa alcuna il tuo magisterio.

### Quali siano le vtilità de magisterij. Cap. 21.

E TV non dividi il lapis per li quattro elementi, non si può congiongere col corpo, & se non mescolarai de l'istesso corpo con quello sopra il quale vuoi fare la proiectio ne in elexir, il corpo non prenderà colore, come si conviene, & se tunon sublimi tutto quello che metti ne l'elexir, sarà oro, & argento in atto, & se non prepari il tuo corpo, non sostenerà il foco, & se non ti guardi nell'in-

durre, & mollificare, l'oro & l'argento non sarà habile ad operare, perciò la calcina che si mette nell'elexir, si douerà sublimare acciò sia totalmente semplice, & viua: ma quando vuoi fare la proiectione dell'elexir, farai la calcina di quella materia, della quale sarà il corpo sopra il quale vorrai fare la proiectione, & metti iui il fermento, come hò detto di sopra, se è oro, d'oro, se è argento, d'argento, perche il sponsalitionon è altro, se non che tu congionga il fermento col corpo che io dico, questi sono il solfo bianco, & rosso, de qualis'è detto, cioè sopra il quale tu vuoi fare la proiectione de l'elexir; & nota che gli elexir sono più simplici i quali si debbono fare del lapis, & del corpo, & il fermento che tu mescoli nell'elexir deue essere poluere sublimata due, ò tre volte, perche quante volte tù sub limarai qualche corpo, con la mistione del spirito sublimato, tante guadagnerai mille parti nella proiectione, in quanto adonque tu allegerisci il tuo corpo, in tanto n'hauerai meglio, acciò tu possi fare la proiectione d'un peso sopra cento, & di cento sopra mille, & di mille sopra dieci mille, & di dieci mille sopra cento mille, & di mille mille, sopra dieci numeri, & cost in infinito.

In che modo douemo seruare la quantità di ciascuno. Cap. 22.



V A N D O vorrai preparare il nostro lapis sappi quato vi è di esso, dell'aqua, dell'aere, del foco, & della terra: quando sarà calcinato, in esso sarà maggior calore, maggior siccità, minore frigidità, & humidità minore: quando sarà preparato, in esso sarà maggior calore, minore siccità, humidità minore, & minore frigidità; qua-

do lo vorrai convertire, sappi quanto hauerai perso della sua primanatura in ogni gouerno, perche se non lo saprai, l'opera niente vale, perciò quando si riuolta, si ritorna in frigidità minore, in minore humidità, in calidità minore, & in siccità minore; mà quando si laua si ritorna in humidità maggiore, in frigidità minore, in calidità maggiore, & in sicuità, maggiore; mà quando siriduce, si ritorna in siccità maggiore, & minore calidità, in frigidità maggiore, & humidità minore: quando si fissa, si ritorna in calidità maggiore, in humidità minore, in frigidità minore, in siccità maggiore, perche nella fissione del lapis vi aggiogemo il Mercurio caldo, & humido preparato, oltra quello che hauerà naturalmente inanzi la sua solutione: intendi questa reuersione, solutione, ouero differenza del lapis, di differenza in differenza, & perche si facciano queste cose, & in che modo; ogni cosa che si muta, ouero che si muta in meglio, ouero in peggio, ouero in simile a se, se si muta in simile a se, non vi è guadagno alcuno, se si muta in peggio, all'hora è danno, se in meglio, vi è vtile, conuerti adonque il lapis de buono in meglio, & sarà elexir compito.

In che modo si debbono corregge e li elementi, & in che modo s'acquista la fusione della medicina che non funde. Cap. 23.



Ell A congiontione del lapis attendi tre colori principali, prima il negro, poi il bianco, dopoi il rosso; osserua adonque diligentemente che il tuo corpo no diuengarosso inanzi la negrezza, & che non perisca la tintura per combustione, mà se sarà rosso inanzi la negrezza, emenda l'errore, cocendo ogni cosa insieme nell'aqua bianca, sin

che sia conuersa in negrezza, così anco farai se sarà rosa inanzi la negrezza; non sprezzare adonque la decottione della inhumatione, perche leua la combustione, & ristaura l'humidità perduta; ma se la medicina non si meschia insieme, cmenda con la dissolutione di quello che ri entra, & con

la com-

La commissione di tutte due le solutioni, il che col suo ingreso si congionge con quello per ogni minima parte, ma questa solutione non si compisce per aqua ouero in aqua volgare, mà in aqua mercuriale, & si compisce similmente per solutione: la susione è facile, nelle cose che non si ponno fondere, accioche entrino piu apertamente & si alterino con compimento; onde calciniamo la medicina, acciò più presto si solui, & la soluiamo, acciò meglio si mundi la figura & si fundi, & che da quella prendano i corpi mi gliore impressione d'ingresso, & per dare più facile susione alla materia con moltiplicata replicatione della solutione delli spiriti non infiammabili sopra quella, cioè dell'aere & aqua mercuriale non fissi, ouero con la multiplicata replicatione della solutione della medicina che non funde; è perciò buona cautela à dare la fusione alla medicina che non funde, che si solui anco il corpo del fermento, cioè bianco drosso, della cui intentione sia mutarsi per quella & alterarsi, & si solui anco la medicina, cioè l'elexir, anzi la terra bianca, ouero rossa, della cui intentione sia intrare con alteratione: non si farà però la solutione di tutte queste parti, ma di alcune, perche la solutione di quelle non è altro, se non che ritornano in bumido, & si leuano le salsedini del solfo; dopoi quel corpo, & non altro corpo s'imbeuera vna volta dopò l'altra, sin che si fundi prestissimamente sopra vna lama infocata, perche da questi ingegni d'artifici, è necessario che la medicina si mescoli, si funda, & che anco entri perfettamente con compimento d'alteratione, mà se il metallo che tu dei conuertire con la me dicina, non sarà di sufficiente colore, vi s'aggionga vn poco piu di medicina, mà se hauerà manco colore nel sole, perche la luna non può essere trop po bianca, vi si metta manco medicina, & piu del metallo che s'hà da con uertire, mà se la medicina non vi sarà rimasta bene, che sia per diffetto del la fissione, soccorri col replicare la solutione & la congelatione, & con la moltiplicata solutione della parte non fissa sopra la parte fissa, sin che però si quieti per l'asprezza del foco, & non fugga dal foco aspero, se non si funde più grauemente, che è per difetto della ceratione, soccorri con l'oglio, cioè con l'aere gocciando à goccia a goccia sopra il foco leggiero sin che si

fundi come la cera, perche quando tu inceri, mescoli più della cosa
calda & humida che della fredda & secca, & quando tu fissi,
mescoli più della cosa fredda & secca che della calda
& humida, adonque intendi le cose ch'io dico,
perche la perfettione di questa opera
è la permutatione della

natura ...

Dell'osseruare gli pesi nella sissione. Cap. 24.

UTTE le cose stanno sotto vn termino dessinito, of sotto vna dispositione certa, perciò bisogna il peso ad ogni cosa, of la misura in ogni opera: guardati adonque nella commistione dell'elexir, of cerca d'operare iui sapientemente, acciò tù sappi quanto deui metterui dell'aqua, dell'aere, della terra, of del soco, che se facesti altrimente

l'opera non valeria, perche se vi metti più terra che sia bisogno, ò che si ricerchi all'elexir, mortificarà l'anima, & se ve ne metti manco, le fard troppo humide, & non si fissaranno. similmente auiene nell'aqua, perche se si ve ne mettesse ò più ò meno, faria simil danno, se fosse più farja humido, se manco faria secco & duro: parimente dell'aere, se ve ne fusse più ò meno, faria simil danno se fusse più, daria troppo colore, se manco, non haueria colore. il foco anco del lapis faria simil danno, perche se fosse più, arderia, se fusse meno, non seccaria tutta l'humidità, la quale deue essiccare, ne scaldaria; nondimeno non mettere il foco al bianco, & parlo de tutti gli elexir; perciò in ogni loco si deue notare il peso, acciò che per la troppo siccità ouero superfluità d'humori non si corrompa il magisterio, però si de ue sempre mettere il fermento secondo l'accrescimento della equalità, perche nissuna offesa d'errore nocerà, se tu ricorri sempre à quel peso : tutto quello adonque che nell'elexir è più graue & più stabile per la sua ponderosità, si vsurpail nome di terra; non meno ancora il fermento, perche qua do il solfo si congionge; prende il nome di terra, mà quelle cose che si sublimano, & anco volano, acquistano il nome d'aqua & d'aere; quando adonque tù congiongi tali cose acciò si fissino in terra, se è al bianco, bisogna che vi sia più della terra che d'alcun'altro elemento, altrimente la terra non fissaria il spirito, anzi volaria seco in sumo, mà quello si sà più secondo la ragione & misura dell'equalità, verbi gratia, se vi è vn peso & mezo del l'aere, vi debbono essere due pesi d'aqua, & tre pesi di terra manco vna quarta parte, & il fermento della terra sia tre volte tanto, quanto è il solfo bianco, si che se sarà un peso di solfo bianco, siano tre pesi di fermento, quanto adonque sarà l'aere & l'aqua, tanto deue essere della terra, cioè tre pesi di terra manco vn quarto, due di aqua, vno di aere, & mezo di foco; dirò adonque breuemente, acciò tù intenda, alla luna metti tre pesi di terra, cioè fermentata manco vn quarto, due di aqua, vno & mezo di aere, & sarà l'elexir compito, mà al sole essendo più caldo della luna, debbono essere due pesi diterra, tre di aqua, & altritanto di aere, & vn peso & mezo

mezo di foco, perche vn peso di foco, è mezo peso di aqua,ne in questo v'è additione d diminutione, perche se vi è molta aqua, & poco foco, siestinque il foco, & se similmente vi è moltaterra, & poco foco, mà al contrario è dell'aere, perche l'aere nutrisce il foco, come l'aqua nutrisce la terra, perche il foco viue di aere, & l'aere viue del giouamento dell'aqua, & l'aqua del giouamento della terra; fissa adonque l'aqua interra, acciò che l'aere possi fissarsi in aqua, perche se hai amazzata l'aqua, tutti sono morti: mà l'aqua non si fissa senza la terra, perche nissun frutto nasce mai senza semenza, nel quale quando more la semenza, si dice che da il frutto, perche essendo la terra fissa in seritiene seco & fissa gli altri elementi, ma l'aqua essendo fredda & humida, circonda la terra & la constringe, & la ritiene, perche il freddo & humido è constrettiuo della siccità, ma presto riceue l'impressione & presto la lascia, ma il secco riceue grauemente l'impressione, & difficilmente la lascia, perciò quando l'humido & secco si tem perano l'uno con l'altro, acquista il secco dall'humido per la constrittione delle parti, ouero per la continuatione, la impressione facile ; & l'humido acquista dal secco, che tiene ferma l'impressione, & che tolera ogni foco, onde per questo l'humido prohibisce il secco dalla sua separatione, & il secco prohibisce l'humido dalla sua fluxibilita : ma l'aere circonda l'acqua & la chiarifica, ouero ratifica la terra & la tinge, ouero la fissa, acciò sia atta alla estensione & fusione: mail foco matura tutto il composito, lo fa sottile, lo fa rosso, meschia l'aere, lo consolida, constrenge la frigidita dellaterra, & dell'aqua, acciò ritornino alla equalita della complessione sana : gli elementi adonque graui come la terra & l'aqua, giouano più alla fissione & alla tintura; non mangiare adonque se non beui, ma

mangia vna cosa dopò l'altra secondo la ragione, perche la calidita maggiore fa il corpo più veloce che non bisogna,
non esser prodigo, ne auaro, ma serua gli pesi moderati secondo la complessione equale & inequale, intendi adonque le cose ch'io
hò dette, perche non hò lasciata cosa che non

sia vera.

Della fissatione dell'elexir nella compositione al bianco, & della reduttione dell'aqua. Cap. 25.

LLV MINA il corpo innanzi che vi metti l'anima, perche se il corpo non è ben lauato, non ritiene il spirito, sia adonque la beuanda dopò il mangiare, & non il mangiare dopò il beuere, altrimente farai il ventre hu mido, & non riceuerà la siccità, fissa adonque bene, meschia bene, & tinge bene, & così hauerai tutto il

magisterio perciò ciba tre parti di luna purissima limata minutamente col doppio del suo mercurio bianco, tridando tutto insieme gagliardamente nel mortaro di porfido, sin che il mercurio riceua la limatura, & si faccia come vn botiro, si che non si troui più niente di limatura, dopoi laua fortemente con l'aceto & sale commune preparato, sin che n'esca l'aceto puro or chiaro, all'hora laua il sale con l'aqua dolse & chiara & secca al foco, dopoi aggiongi vna parte del predetto solfo sublimato & congelato bianco, tridando insieme tutto sin che torni quasi tutto vn corpo, poi inceralo con una parte di esso, cioè della sua aqua, & mettilo à sublimare, acrescendo sempre il foco à poco à poco sin che si sublimi tutto quello che sarà volatile, caualo come è raffredito, & quello che sarà volato alli lati del vaso con qualche parte della sua aqua riducilo sopra le sue feccie, tridando,imbeuerando, & arrostendo sin che si faccia come vna pasta, & ritorna à sublimare, cosi continuamente replica la contritione, l'imbeueratione, l'assatione, & la sublimatione, accrescendo sempre il foco sin che si fissila terra, col doppio di aqua, & niente si sublimi da essa, & riduci sempre quello che ascende in sù, sopra di quello che rimane fisso di sotto, sin che tutto si fissi da basso, perche il solfo quando si fissa, si coagula, il coagulatino naturalmente congela il suo mercurio per la frequente sublimatione, ouero replicatione della sublimatione sopra di esse, l'essempio di questo è l'aqua & la terra, quando l'aqua si meschia con la terra, la terra sorbe l'aqua con la sua siccità & la fa spessa con la sua densità, & la fa simile à se con la sua grossezza, perche ogni secco naturalmente desidera il suo humide & nelle sue parti si fa continouatamente, onde bisogna per esperienza di questa scienza conoscere à pieno le virtù della natura, & à quelle fermamente appoggiarsi, perchela natura è sofficiente à te & à se, similmente in ognicosa di che ha bisogno per l'istessa perfettione di se medesma. perche essendo sagace, è anco sollicità nella creatione del

del suo corpo, della qual sollicitudine non vi è fine, basta disponere sapientemente la natura estrinsecamente, perche essa disponerà à sufficienza intrinsecamente per l'operatione di se stessa, perche li moti di essa sono appoggiati à se nel migliore & più certo modo che si possi imaginare, come se vede dalla creatione di qualunque cosa generata, & perciò il tardamento preparamento debbono esserenclli maestri filosofi & operatori, perche la natura non potrà preterire il moto, se non sarà impedita per il contrario, perche il tempo è certo che essa hà à ingravidare, à partorire, à nutrire & operare; onde quando haverai la terra ingravidata, aspetta il parto, & quando haverà partorito il figlivolo, nutriscelo sin che possi tolerare ogni soco, & all'hora potrai fare la proiettione di esso.

Della reduttione dell'aere sopra l'elexir, al bianco. Cap. 26.

VANDO adonq; l'aqua sarà fissata, tridala, & imbeuerala con vna imbeueratione rugiadosa, con vna parte del suo ac re, & mettila à sublimare, facendoui prima vn foco lento, dopoi gagliardo, sin che per la continua replicatione della sublimatione si fissi tutto da basso, all'hora per vn giorno & vna

notte, farai il foco gagliardo, nel secondo giorno & seconda notte ancora più gagliardo, nel terzo giorno & terza notte gagliardissimo, come il foco da fundere, perche à questo modo l'aere si sissarà con l'aqua & con latera, perche la natura s'allegra della natura, & la natura insegna la natura à combattere contra il foco combustibile per se, perche chi s'incontra in chi sugge, fa perdere la suga, perche l'occello che ha le penne è tenuto da basso in terra dall'occello senza penne.

Della inceratione dell'elexir bianco. Cap. 27.

AUA adonq; vna drăma di lăma cristallina, la quale tro
uarai nel fondo lucida, & incera con l'vltima inceratione
gocciando fopra di esta à goccia à goccia in vno crociolo fottile fopra foco leggiero del suo aere bianco già detto sin che
si fondi come la cera senza fumo, all'hora proua sopra la la-

ma infocata se si risoluerà prestissimamente come la cera, sarà incerata, mà se di nò, riduci essa ad incerare goccia sopra goccia del suo oglio bianco, sin che si fundi come cera senza sumo, & questo è precetto de tutti li filosofi, che quando hauerai sissato per le sublimationi la parte della terra mondissima, tu replichi la sublimatione della parte che rimane non fissa sopra

O 3 quella

quella fissa, fin che essa similmente si fissi, dopoi proua sopra il foco, se darà buona fusione, all'hora hai replicato la sublimatione à bastanza; mà se di nò, replica sopra di quella vna volta dopò l'altra la sublimatione della par te non fissa, sin che si funda presto, come la cera senza il fumo, all'hora caua fuori & lascia raffreddire, perche l'elexir è compito, pretio che non hà pretio, che conuerte ogni corpo diminuto, in infinito folifico & lunifico vero: butta adonque vn peso di quello sopra mille parti de Mercurio lauato con sale & aceto, & si farà la pura luna migliore che di minera, cosi anco ra, se sarà fatta proiectione di quello sopra qualung; de corpi impersetti, si transmutard in vero argento, io bo adong; insegnato li modi della composi tione di questo verissimo elexir con parlare compito, alla quale per mezo di quelli si può arriuare indubitatamente, bisogna perciò che si esserciti sol lecitamere a questi modi ingegnosi di gouerno, & trouarai la sua virtù esquisitamente, il che no pensarai che si facciane per se,ne miraculosamete; mà si fa con l'arte nella operatione; opera adonque ciò che vorrai, perche non ti posso dare altro, fuori che questo consiglio.

Della Compositione dell'elexir rosso. Cap. 28.

I fànell'istesso modo l'elexir rosso al sole, come il bianco alla luna, per ciascuna cosa bianca, mettila rossa, & in loco della limatura della luna, metti la limatura del Sole, & l'acqua del mercurio fatta rossa prima col soco del lapis, perche nell'opera del lapis al rosso non vi entrarà se non il rosso, si come

nella opera bianca, non entra se non il bianco; perche si fa l'aggiunta della medicina solare che non arde il preparato, del solfo rosso per modo fissante & calcinante nella treppia parte del fermento preparato con industria; ad ministrala cosa perfettamente per modo di solutione & di sublimatione moltiplicate, con molta replicatione sin che la parte non fissa si fissi di sotto con la parte fissa perche il modo di questa fissione & solutione si fa per replicatione della parte che resta non fissa, sublimando ingenio samente con la parte fissa, & congiongendo per parti minime, sin che si leui con quella, & replicato con quella si fissarà, tanto che starà ferma, & quando saranno seco tre parti della sua aqua rossa, si sublimi in questo modo a volta per volta con quello, sin che si fissi di sotto, & mettila per vn giorno & vna notte in foco tepidissimo, acciò si purifichi meglio, o si fissi in quello, poi ca mala fuori, or inceralo nel crociolo sopra il foco leto col suo oglio rosso, gocciando goccia sopra goccia sin che si fonda, come cera senza fumo, stando con quello, o penetrando profundamente, o tingendo, o rimanendo; butta

butta adonque In peso di esso sopra mille parti di Luna d di Mercurio lauato con sale & aceto. E si farà sole verissimo in ogni proua, & molto migliore che quello di minera, perche l'oro & l'argento di elexir excede l'oro & l'argento di minera in tutte le sue proprietà, onde dicono i filososi che l'oro & l'argento di quelli non sono l'oro & l'argento del vulgo, perche vi si fa una aggionta grande nella tintura, & perseuerantia nel soco & nel-le proprietà di molte utilità a scacciare ogni infirmita.

Della multiplicatione della medicina. Cap. 29.



A se queste medicine, quando saranno sisse, & dateli i suoi oglij bianchi, ò rossi, sinche saranno liquide come la cera, le dissoluerai nel suo mercurio bianco ò rosso, sin che si faccia aqua chiara; & poiche le hauerai congelate in decottione leggiera, & con li suoi oglij, & cosi sopra il soco vn'altra volta le hauerai incerate, sin che si facciano liquide, prestissimo si raddoppiera la sua vir

tù nella proiettione, & se quando saranno solute le destillarai almeno vna volta, si accresceranno le sue virtù in cento. ma il modo della multiplicatione delle medicine è, che tù dissolui ciascuno di quelli spiriti nella sua aqua con l'inhumatione a vno per vno, dopoi separa l'oglio di quelle per dessillatione, prima hauerai l'aqua, dopoi l'oglio, dopoi il foco, & la terra resstara di sotto, riduci adonque l'aqua con la sublimatione sopra la terra, sin che beua tutta l'aqua & si fissi con quella, dopoi imbeuerala di oglio & di tintura sin che si fissi in quella, & si fundi come la cera; gettala adonque sopra che corpo tu vuoi, & di quello tanto quanto vuoi, perche si mol tiplicara la sua tintura in doppio, & se vna parte di se prima conuerte cen to parti con li suoi corpi, alla seconda ne conuerte mille, alla terza dieci mille, alla quarta cento mille, alla quinta mille milliain vero solifico & lunifico. onde è da notare che quanto più si solue la medicina & si subli-

ma & si congela, operatanto meglio & più abondantemente, perche in ogni sua imbeueratione & sublimatione aquista dieci
nella proiectione non è adonque fistidio nella replicatione della solutione, della sublimatione &
della coagulatione, perche per quelle si
digerisce meglio la medicina, si vni
sce, si fissa & opera più perfettamente.

In che modo douemo iutendere la folutione, la sublimatione, & la coagulatione. Cap. 30.

A non pensare ch'io insegni qui la solutione, accioche l'elexir si riduca in aqua, mà perche tù lo facci sottile quan to puoi, o dividi le sue parti nella fissione congionte, & conuerti il suo secco in humido, & il grosso in semplice, perche l'opera de la solutione è stata ritrouata per sublimare & non per altro; onde la congiontione de corpi con

li spiriti si fa con la dissolutione & non con la sublimatione, perche li corpi non hanno bisogno se non di sublimatione acciò si congiongano meglio con li spiriti, & la sublimatione di quelli è la dissolutione in aqua, perche la destillatione caua il lapis dalla potenza all'atto, perche lo fàtotalmente sottile, onde sottigliandosi totalmente il corpo, il spirito uniuer salmente si congionge con quello, o non si separa per alcuna sorte d'ingegno, perche la confirmatione de spiriti con i corpi si fa quando i corpi si fanno sottili si che ponno ritenere li spiriti, & perciò chi potrà separare li corpi con la prima sublimatione, conseguisce ottimo fine, perche tutta l'intentione dell'operan te deue essere nella congiontione delli spiriti con li corpi, & la congiontione delli spiriti si fa quando li corpi si sottigliano, come li spiriti, & li corpi se fanno sottili per la dissolutione, contritione, & assatione di essi con li spiriti: intendi adong; le cose ch'io hò dette, perche tutto è vtile, & non v'è cosa alcuna di souerchio ne miei detti, & se non intenderai, replica à leggere molte volte acciò, intendi il tutto. vedi & intendi, & secondo questo opera, perche troueraiche tutte le cose dette sono conformi alla verità, però se non le sprezzarai, la fatica non sarà senza frutto, perciò se non intenderaile cose scritte con verità, non riprendere me, mà la tua ignoranza, perche tu sei male fortunato, come quello, alquale mai accade ouero è concesfo cosa alcuna di buono.

> Del modo di fare la projectione. Cap. 31.

A perche è cosa grave fondere insieme le parti dimille millia, quando porrai fare la proiectione farai à questo modo. piglis cento parti di mercurio lauato col sale & aceto & mettilo nel crociolo soprail foco, & quando cominciarà a bollire metti vna parte del tuo elexir preparato al detto modo so-

pra cento parti di quel mercurio lauato, & si farà tutto medicina sopra altro mercurio lauato, dopoi getta la prima parte di questa medicina congelata

gelata fopra cento parti di mercurio lauato nel crociolo che bolle al foco. & si farà ancora tutta medicina, dopoi metti vna parte di questa medicina congelata vltimamente sopra cento parti di mercurio lauato, & si farà tutto oro, ò argento in ogni giudicio, secondo che il primo elexir sarà. roßo ouero bianco, cioè preparato è composto come s'è detto, & questo è il rosario de Filosofi, che portarose odorifere cosi rosse come bianche canato breuemente da libri di essi, che non hà cosa alcuna di souerchio ò diminuto per fare in infinito il vero selifico, & lunifico secondo che l'elexir farà preparato, così ancora bà virtù essicace sopratutte le altre medicine de Medici di sanare ogni infirmità così nelle infirmità calde come fredde, perche è dinatura occulta, & sottile, conserva la sanità, fortifica la virtù, & di vecchio fa giouine, & scaccia tutte l'infirmità di quelli, scacciu il veneno dal core, inhumidisce le arterie, dissolue le cose contenute nel polmone, & lo consolida quando è vicerato, mondifica il sangue, purga le cose contenute nelle parti spirituali, & le conserua monde, & nette, & se l'infirmità sarà d'on mese, la sana in on giorno, se sarà d'on anno la sana in dodeci giorni, ma se sarà di longo tempo la sana in vn mese, & non immediatamente. Questa medicina si deue ricercare sopra tutte l'altre medicine, & richezze del mondo, perche chi latiene hatesoro incomparabile.

Della recapitulatione di tutto il magisterio. Cap. 32.

SSENDOSI trattati gli gouerni ditutta questa opera secondo che bisognaua, con tutte le sue cause sossicienti, resta breuemente per tenerlo a memoria ricapitulare il tutto sotto breuità di parole. Dico adonque che
il fine della intentione di tutta l'opera è, che si prenda il
lapis conosciuto ne capitoli, & con instantia dell'opera

fi continoui sopra l'istessa opera della sublimatione del primo grado, acciò si mondi dalla corruttibilità, & si purghi dalla impurità, finalmente con quello dissoluto per l'agionta di esso bianca ò rossa si riduca sin che peruenga nella rltima materia della sublimità, & rltimamente si faccia volatile, dopoi si sissi con li modi della sissione sin che s'acqueti nella asperità del foco. Finalmente farai il lapis sisso con la parte conseruata non sissa per modo di solutione, & sublimatione volatile, & il rolatile farai sisso, & il fisso farai soluto, & rn'altra rolta rolatile, & rn'altra rolta l'olatile farai sisso, sin che sia fluido, & s'alteri in compimento solifico, & lunifico certo; & in questo si compisci l'estil

fce il fecreto pretiosissimo, il qual è di pretio incomparabile sopra ogni fecreto di questo mondo, & è il tesoro di tutti gli Filosofi, perciò esser-citatiue a quello con ogni instanza di fatica, specialmente nella longhezza di molta meditatione, perche con quella trouarete l'elexir compito. E senza quella non lo trouarete mai: Mali modi di esso, gli hò dati di sopra compitamente non sotto enigma, mà parlando chiaramente, perche chiamo Dio in testimonio che non hò trouato meglio nei libri de tutti gli Filosofi, & sapienti, ne più perfetto in quest'arte che questa breuità soprascritta, assai però longa a quelli che intendono, & come hauete questo libro, reponetelo nei vostri seni. & non lo riuelate ad alcuno, & non l'osserite nelle mani de empi, perche comprende plenariamente il secreto de tutti gli secreti de Filosofi, perche non si deue dare così pretiosa

perla a porci,ne a' indegni, perche è dono di Dio, però voi c'hauete questo libro raffrenate li labri con gli diti essendo figliuoli de Filosofi, riseruando secretamente il rosario de Filosofi, acciò possiate meritamente essere con chiamarui del numero de sapienti Anti-

chi.



#### LIBRO

# CHIAMATO NOVO LVME.

#### PROEMIO.



ADRE, Et Signore Reuerendo; ancorche io sij ignorante delle scienze liberali, ne io sij molto assiduo al studio, ne io stij in stato clericale, hà però voluto Dio, si come inspira à chi vuole riuelare à me ancorche non meriteuole vn secreto molto eccellente de Filosofi, & perche richiede la vostra no-

biltà la bontà, la prudenza, la liberalità, che si come non hauete continouamente ricusato le fatiche del cercare di sapere, le spese, & li longhi studij, così anco ne conseguiate frutto abondante dal campo, & dall'arbore della Filosofia per dono di Dio, perciò io riuelarò alla vostra prudenza il desiderato Lapis, ouero elexir ordinato, & mostrato à me da Dio con la sede secreta d'un huomo da bene, & il suo gouerno nel modo ch'io l'hò visto, fatto, & tenuto, sapendo che hauendo viste, & intese le cose ch'io scriuo, sarà chiaro al vostro ingegno, che io hò conosciuto per voler di Dio il secreto non conosciuto dal vulgo.

Trattato nel quale nomina il Lapis de Filosofi. Cap. 1.



N TENDI adonque il detto del Filosofo, che le operationi delli agenti sono nella dispositione del patiente, per i quali s'intende che no si può fare l'elexir se non di materia che habbia questa perfetta dispositione: & io faccio fede, che questa habilità si troua nella materia della quale è stato satto l'elexir con le mie mani, & ne

fono testimonij questi occhi, per dottrina però, come già hò detto d'altri, il quale elexir conuerte Saturno in Sole, & la qual materia io gia hò nominata che è la calamita de filosofi, della quale hanno cauato i filosofi l'oro occulto nel suo corpo, & nella quale hanno trouato l'argento viuo di argento viuo, & il solfo di solfo, la quale è lapis in similitudine, & in atto, ma nella natura non imita le nature del lapis; però si chiama lapis non lapis, & è mista di tabesci; il detto nostro argento viuo, non è argento viuo nella propria natura, ne ancora nella natura alla quale è ridotto per la wi-

la minera; ma il nostro argento viuo nella natura alla quale lo riduce il nostro artisicio, questo è il nostro rame del quale si fa la tintura vera, del quale si fail matrimonio di chabrichim, & della veya, nel quale è il Re con la sua moglie, & queste cose che li emendano sono nello istesso rame, come più chiaramente si manifestarà per il documento della operatione. Questo è il spirito col qualetingemo, & è il corpo del quale si parla nella turba, & questa via che si chiama argento viuo, non si hà da corpiliquefatti con liquefattione volgare, mà da quella che dura tanto quanto s'vniscono li mariti, er moglie in vero matrimonio, cioè sino alla bianchezza; questo è il lapis che si trouanella cima de monti, & meritamente si chiama minerale, si dice anco che sia Animale perche hà l'anima, però si dice nella turba, il rame ha il corpo, & l'anima come l'huomo; parimente tutto quello che ha spirito hà anco il sangue: parimente si chiama spirito, cioè argento viuo portatore delle virtù dell'anima, cioè solfo per il corpo, & rame cioè calamita, ouero terra la quale fatta spirituale si chiama oro che era nascosto nel corpo della calamita; perciò si dice, figliuolo caua la sua ombra dal raggio. E anco manifesto che se gli può aplicare l'anima, perche dimostra alcune virtù dell'anima, perche moue, & è mossa, è agente, & patiente, però si dice nella Turba, ò natura in che modo stai eminente sopratutte le cose, & in che modo le superi, & è aceto fortissimo che hà fatto l'oro essere puro spirito, & quando si meschia col corpo, si fa vna istessa cofa con quello, & lo conuerte in spirito, perche dicendosi che sia animale, adonque si dirà che sia qualche cosa regetabile, & meritamente, perche nella operatione si vegetarà di virtù in virtù sottigliandosi, & purificandosi, & migliorando in se gli colori, sin che acquisti la desiderata rossezza, nella quale è la perfettione, & sin che prenda la virtù di penetrare, & di tingere, mà molti erranti non conoscono questo animale herbelcrocos, ouero lapis croceo vegetabile nutrito nei monti. & si vende palesamente per minimo prezzo.

Seguita la mondification e del lapis inanzi che fi metta nella decottione. Cap. 2.

VEST A opera ch'io hò mostrata al vostro intelletto, pura, monda, amena, sincera, si dimostra giusta accomodata in lame sottili, perche espurgata per la liquefatione del foco dalla grossezza minerale, con li modi delle eleuationi si sa sottile in alcune sulfureità lasciate della adustione, & terrestreità, & miste con vnione

fottile,& forte, & essendo esalate alcune humidità che corrompono, della qual

qual sottigliatione sono due segni, vno che è il spirito citrino, manco duro , fatto lapis , che tiene alquanto di perspicuità, & l'altro che è rimasto nel fondo del vaso fatto terra sottile, & negra; ma si auertisca a questo, che in questa eleuatione se si fa bene, vi si troua vna certa cosa che rimane dentro, la quale si deue leuare per forza, & eleuarsi sopra il volatile, & si deue restituire alla parte che resta di quello che già si è eleuato, sin che tutto si faccia fugente, & all'hora la predetta terra negrarimane da tutti due nel lapis predetto duro, citrinissimo già conuerso: mà non vi contentate della predetta volatilità sin che si troui che tuttala massa del predetto lapis eleuato col foco sia resanel suo Vaso, continoua per il medesimo, contenendo li gradi del predetto foco, in modo che non vi rimanga cosa alcuna nel profondo ne netta ne sporca; ma quando cosi si leuarà perfettissimamente, s'adempirà nella perfettione della opera filosofica, laquale comanda la scrittura dicendo; soauemente con grande ingegno ascende dalla terra in Cielo. Sappiate parimente, che quando si meschia col corpo si fa vna istessa cosa con quello, & lo conuerce in spirito, & Geber comanda il medesimo nel capitolo della medicina del terzo ordine, & tutti li Filosofi gridano l'istesso, & questa opera è chiamata da Filosofi Ablutione per la quale si fa l'Achilesue, perche nella eleuationel'ono, & l'altro ascende in fumo, ouero in specie di fumo & perche anco si liquefa questa materia mentre ascende, è chiaro che sia della natura dell'aqua calda, perche si liquesa, & si congela dal freddo, & quando si spoglia dalle superstuità si laua, s'imbeuera, con la sua aqua, cioè col spirito predetto che procede dall'istesso germe, questa adonque è la dissolutione filosofica, la quale si fa col foco.

> Seguita la decottione del primo grado fino alla bianchezza. Cap. 3.

> > veste il rame in quatro, entra nel bagno temperato, per il quale il corpo si fa soaue, & che contiene il foco leggiero, il quale consuma le humidità che corrompono. Si deue adonque fare vn forno di tal dispositione, che in quello si faccia vn foco lento, il quale non si possi augmentare, & il vaso che contiene la materia deue

essere di vetro coperto di ferro, in vaso della medesma forma tagliato per mezzo, & il vaso deue essere longo vn cubito, stretto nella cima, si che la strettezza non permetta che il spirito esali, & la longhezza precipiti li fumi,

li fumi, se accade che se ne leuino alcuni, & consumi fra di se le humidità che corrompono, de quali forno, & vaso si deue cercare la vista del Lilio. E non la scrittura, & il calore deue circondare il vaso datutte le parti. in modo che vi sia l'equalità del calore datutte le parti, altrimente indarno si diria che fuse bagno, & nella cima del forno vi deue essere il forame, per il quale deue vscire vn pezzo di vetro rotondo, & longo che chiude l'orificio di detto vaso, nel toccare del qual pezzo si conosce, se la materia si coce con calore conueniente, & se per sorte qualche fumo pare che ascenda nel predetto vaso, non lo permette che esali essendo cosi disposto, ancor che il vaso si tenesse aperto, però dice Geber, che mai vno si separa veramente dall'altro, benche paiano alla vista che superficialmente si separino, ne vno pud essere senza l'altro, perche li suoi spiriti sono temperati per via di natura perfetta, in tanto che non si separano l'vno da l'altro, & in questo grado di calore la materia si fa negra, perche il calore operando nell'humido fa la negrezza, però si dice nella Turba, che vedendo la negrezza soprastare à quella aqua, deui sapere che il corpo è liquefatto, parimente nella prima opera tutte le cose si fanno negre, mà questo frutto perciò si fa acciò si guardi dal troppo foco, perche il calore chiuso dentro famorire, & separarsi il composito, & perciò bisogna seguitare con foco temperato: si coce nel modo che si nutrisce vn putto col latte, & in questo tutti conuengono, & questo anco si mostranella prattica de diuersi colori, che si contengono sotto il color negro.

Del grado del foco, quando si vedrà la negrezza. Cap. 4.

A QV A N D O il tutto è negro si continoui il foco del medesimo grado, sin che la bianchezza occultanel suo ventre si veda, perche cosi s'auicina al fisso. Mà è da notare che nella istessa negrezza appaiono molti colori, de quali non fanno mentione li Filosofi, perche alcune volte tutto si fa verde, alcune volte liuido, alcu-

ne volte di color violaceo, alcune volte ancora da vno lato del vaso è verde, dall'altro è negro, ouero è liuido di dentro, & verde di fuori, però tutti questi colori si comprendono sotto il negro, & perche in quelli non si contiene alcuna perfettione essentiale, perciò li Filosofi nominano solamente tre colori fra gli altri principali, cio è il bianco, il negro, & il rosso, che sono chiamati le virtù de l'anima: però nella Turba honorate il Rè, & la sua moglie, & non gli abrugiate, acciò non li mettiate in suga col troppo soco, perche non sapete quando hauete bisogno di questi i quali

emen-

emendano il Rè & la sua consorte, fateli cocere si che si facciano negri, dopoi bianchi, dopoi rossi, finalmente quello che tinge si faccia veneno, parimente si faccia il lapis bianco per la combustione, & humore, ouero lique fattione, per l'aqua si dice che segue la mortificatione, la qual si vede nella negrezza, nella prima apparenza, nella qual mortificatione s'vniscono gli spiriti cioè si essiccano, perche se gli corpi non si essiccano, non si vedono i colori de l'anima i quali si chiamano negrezza, & nuuola: parimente la calamita quando s'imbianca non lascia fugire il spirito, perche la natura contiene la natura; l'humidità adonque la qual curana la negrezza nella decottione si mostra essere fatta secca quando si comincia à vedere il color bianco; perche io bò visto nella transmutatione della negrezza, vna bianchezza oscura inanzi che si facesse bianchezza perfetta, la quale si chiama volgarmente color bruno, la qual brunezza si fa poi vera bianchezza, & durando questa brunezza il mio maestro spezzò il vaso, & il lapis, & lo risquardò dentro, & fuori, & lo trouò bruno di fuori, & di dentro v'era ancora la negrezza, & mi disse la causa di questo esfere perche le parti della materia adherendo alli lati del vaso haueano sentito più il calore à se vicino, che non hauea fatto la materia di mezzo, & perciò haueano più presto cominciato à transmutarsi nel colore, & mi disse che questa brunezza ascendea, perche la bianchezza era estratta dal ventre della sua negrezza, come si dice nella Turba, perche quando lo vedrainato, saprai che la sua bianchezza enascosta nel ventre della negrezza che in prima si vede, & all'hora bisogna che

della negrezza che in prima si vede, & all'hora bisogna
tu caui quella negrezza, dalla sottilissima negrezza di quella, & non vi merauigliate perche sin hora questa
materia io chiamo lapis, perche sappiate che
quanto dura la bianchezza, & anco
hauendo presa la rossezza per lon
go tempo stà duro, & stà in
forma d'vna massa forte, sin che con la
continouatione della decottione comincia da se
stessa à disfarsi,
& eleuarsi
alquan

to.

Seguita la decottione del secondo grado, sino alla rossezza. Cap. 5.

la negrezza, si muta il grado del foco, & si mette in vn'altro forno di dispositione sottile, nel quale si fa più forte decottione; scaldando il vaso, & la materia d'intorno,& iui si deue far cocere, perche all'hora pigliala bianchezza vera, con la quale nel medesmo loco si coce

tanto che transmutata la bianchezza pare che acquisti rossezza; mà si deue quardare che questo foco non siapiù intenso di quello che conuiene al suo grado, perche in quel bianco colore il corpo, & il spirito sono veramente congionti, & se si facesse la decottione eccessiva oltra il douere del suo grado, essendo vniti si separariano, però si dice nella Turba, cocete cautamente acciò non si conuertano in fumo: ma si citrinano quando di colore bianco si transmutano in rosso, & il color citrino è mezzano fra il bianco, & il rosso, bisogna adonque che quello si faccia inanzi la vera rossezza, & di questa prattica hanno parlato gli Filosofi dicendo, il spirito, & l'anima non si vniscono se non nel color bianco, perche all'hora tutti gli colori che nel mondo si ponno imaginare, si vedono, & si fermano, & all'hora conuengono in vn color solo, cioè della bianchezza, perche l'imbianchire è fondamento di tutta l'opera, ne si muta in diuersi colori, cioè veri, fuori che nel rosso, nel quale è l'oltimo fine ; perche la citrinatione che si fa tra il bianco, & il rosso, non si deue dire colore, in perfettione, er si prouano per tutte queste cose che io hò dette, le quali anco l'esperienza del fatto m'hà mostrato che siano vere.

> Seguita la Decottione del terzo grado sino alla Calcinatione. Cap. 6.

V ANDO comincia à diuentar rosso, si mette à cocere in vn altro forno, dandogli grado di foco più forte, sin che sia veramente rosso dentro, & fuori, dil che è segno quando si disfa, & si leua come di sopra si è detto, delle quai cose si parla nella Turba; mà dopò la bianchezza tu non puoi fal-

lare, perche essendo accresciuto il soco dopò la bianchezza inanzi la rossezza si peruiene alla cineratione; parimente vedendo quella bianchezza sopraeminente, pensa che il rossore è nascosto in quella bianchezza, & all'hoall'hora bisogna cauarlo fuori, mà cocendolo sin che tutto si faccia roso, & se vi resta dubio perche causa la bianchezza si caui dal ventre della negrezza, & non la rossezza dalla bianchezza, ancorche il rosso si faccia col cocere, io ve lo dichiaro à questo modo, perche durando la negrezza vi resta la materia, & è humida di sua natura, laqual humidità si dimossera che si secca, come appare la bianchezza, & mai anco appare la bianchezza sin che l'humidità che corrompono sono del tutto consumate: adonque per queste due cause si può dire che la bianchezza si caua dalla negrezza, & mentre si fa rossa, non si guasta niente, mà solamente si coce, & nella decottione gagliarda il color rosso si vede incommutabile nel qua le è la perfettione, però si dice nella Turba, dal composto conuerso in spirito rosso si fà il principio del mondo: parimente s'intromette il spirito che tinge & che viuisica, & poi che è partita la humidità che corrompe non si nutrisce, perche è peruenuto alla bianchezza, apparendo adonque questo color rosso la natura mostra la sua perfettione occulta.

Seguita la calcinatione, nella quale si abbraccia, l'vltimo grado del fissare & all'hora il spirito è fatto veramente corpo permanente vero, & sugitiuo sugiente. Cap. 7.

OPO che questa materia che hàil color rosso comincia à disfarsi & eleuarsi, si mette à calcinare per siamma gagliarda di riuerbero nel vaso di terra nel quale si com pisce il foco in grado sisso, & si fa permanente vera, & con sissione perfettissima, perciò dice Geber nel capitolo della calcinatione, che li spiriti si calcinano acciò si

facciano le fissioni, & si dissoluino meglio, & anco nel capitolo della medicina del terzo ordine, comincia à calcinarla, & deue il foco quando si calcina stare in vigore, sin che si faccia poluere al tatto impalpabile, & che habbia grandissima rossezza, però nella turba si dice cosi, sappiate che quando è cenere, si meschia benissimo, perche quella cenere riccue il spirito, & quello bumore è rinchiuso per rispetto del foco di dentro sintanto che prenda colore di zassimano, ouero di sangue secco & adusto, ouero di siropo granato: parimente quando l'aqua è entrata nel corpo, la conuerte in terra, dopoi in poluere, ò cenere; se volete far proua della persettione, pigliate con la mano, che se trouate l'aqua impalpabile, la cosa va bene, se di nò, tornate à replicare: mà questa cenere rossissima impalpabile si leua in se stessa, cresce anco in modo di fermento, & si separa da quello nella calcinatione

la predetta terra negra sottilissima, & transparente, laquale è nel fondo del vaso, si troua sotto la detta poluere rossa, onde mi dicea il mio maestro, si vede che la perfettione della fissione consiste in questo per due cause, vna perche per la fissione, & per il foco della calcinatione, s'introduce vna poca quantità di questo elexir sopra molte quantità non permanente del corpo, laquale essendone fatta la proiettione conferma in quelle la fissione dell'oro, il che non faria, se la sissione in quella non soprabondasse; l'altra causa è perche la predetta terra negra nella calcinatione si separa dal misto, laquale per altro era in tutto l'opera inseparabile per la vnione fortissima, & terciò è stato necessario separarsi per artificio gagliardissimo, & se restasse mista per rispetto della sua impurità impediria l'ingresso della materia pura.

Seguita la cenere fatta fusibile con la calcinatione, & il lapis iterabile, il quale è l'elexir compito. Cap. 8.



A questa cenere è priua di fusione, mà in che modo entri per tingere, certamente che à quella si restituisce la liquesattione ouero sudore per il modo insegnato da filosofi, che modo adonque è quello ? è forsi di soluere in aqua? certamente nò, perche li filosofi non curano delle aque che s'aderiscono à chi le tocca, & che bagnano, come si dice nella Turba; mà quelli che comin-

ciano & che fentono l'aqua, hanno pensato che quella sia l'aqua del vulgo, mà se hauessero letti i nostri libri, saprebbono che l'aqua è permanente; in che modo adonque è veramente aqua, la quale non s'attacca à chi
la tocca, mà scorre per la superficie, non humestando come sa l'argento
viuo? chi sarà questa aqua? quello che sa fare il vetro, perche questa materia non è altro, che quella che vuole da se stessa essenta à se stessa, perche contiene in se tutte le cose di che hà bisogno, & se le cose che io
hò dette si considerano bene, saprete da questa cenere hauere il lapis rosso
in colore intenso poco transparente, frangibile, con poca fatica sust-

bile, penetrante, entrante, & tingente con perpetua citrinatione, vn peso del quale conuerte cento mille pesi & più di Saturno in Sole; mà la sottilità consiste nel modo del fare la proiettione, laquale non conosciuta, l'elexir che tiene non gioua dall'istesso. Conclusione di tutta la Epistola. Cap. 9.



DONQUE Padre non ti merauigliare, se in quest'opera molti errano, perche ti giuro non hauer mai visto alcuno, suor che il mio Maestro, ilquale applicasse
la sua opera in materia debita, mà si sforzano à cose
impossibili nelle materie, come se credessero d'vn cane
generare vn huomo, che merauiglia è adonque se si ren
dono bugiardi nelle opere? perche nella prattica dell'-

opera restano molti sottilissimi dubij del lapis, mà credi veramente che li filosofi hanno posta la verita nelli suoi libri, mà dopò la morte di quello che scriue, li suoi scritti sono male intesi, liquali però se esso fusse viuo, li esponeria speculatiuamente con le parole, & li verificaria con l'essetto dell'opera; mà io hò esposto alla tua prudenza in ogni cosatutta l'opera, & hò approuato alcune cose dette da filosofi, ancor che poche n'habbia allegate, ne senza causa, perche io presuppongo che tu habbi rinchiuso nel petto tutti li scritti de filosofi, & così non dubito, che tù non debbi applicare ogni cosa alli miei detti, si come io per l'esperienza che hò visto, intendo li scritti de sapienti, li quali altrimente non hauerei inteso. Hò adonque scritto poche cose, persuadendomi che tu sappi il fondamento, perciò facilmente conseguirai l'intentione di quest'opera, & mi basta che

àte solo siamanifesto il mio intelletto, & che questa verità non si
possa partire meco da questo mondo: per la riuerenza della
tua paternità hò dato suori questo lume sopra di quel
la, perche fra gli altri di questo mondo ti hò secondo il mio giudicio eletto per il piu
degno, & l'altissimo Dio ti faccia
arriuare al fine desiderato.

# LIBRO CHIAMATO MAGISTERIO ET ALLEGREZZA,

# All'Inclito Re d'Aragona.

Il quale è il Fiore de fiori, & Tesoro più di tutti incomparabile, & Margarita;

Nel quale si troua la compositione & persettione del vero elexir, per componere così il bianco, come il rosso, cioè al Sole & alla Luna, dichiarato sotto compendio.



APP I d carissimo che in ogni cosa creata sotto il Cie lo, sono quattro elementi, non per vista, mà per virtù, onde li filosofi sotto la coperta della scienza dell'elemëto, hanno insegnata questa scienza, & quelli che non intendono la lettera, operano col sangue, capelli, oui, & orina, & molte altre cose, & da quelli hanno cauato

prima li quattro elementi, acciò con quelli facessero l'opera, separando prima per destillatione dalle cose predette l'aqua chiara, dopoi l'oglio nella sisperficie citrino, quale dicono contenere il foco, & l'aere, & la terra negra resta nel fondo: dopoi lauano la terra con l'aqua, & la fanno biancaimbeuerandola, & fanno cocere quell'aqua tante volte sin che laterra si fa bianca, dopoiriducono quell'oglio al foco preparato destillando sin che la detta terra beue il tutto, cioè l'aqua, l'olio & la tintura, & gettano questa terra d'cenere sopra un corpo fuso, cioè sopra un rame d altro, & non trouano cosa alcuna, & nondimeno fanno & operano secondo che dicono i filosofi nelli suoi libri, & cosi sono cascati in errore non ritrouando l'intrata, mà il loro errore è, perche è cosa certa che dall'huomo non si genera se non l'huomo, ne dal cauallo fe non il cauallo, similmente dalli altri animali,non si generano se non cose simili à loro; essendo adonque que ste cose totalmente lontane dalla natura de metalli, è impossibile che da essi si faccia la generatione de metalli, perche li metalli non si generano se non dal proprio seme, mà l'argento viuo è il seme de metalli, & l'origine di quelli come dicono tutti li filosofi, & anco l'oso & la ragione l'insegna, come insegnarò di sotto; mà queste cose predette cioè il sangue, i capelli, li oui, l'orina, & altre cose vegetabili non sono argento Willa.

viuo, adonque da essi è impossibile la generatione, ouero la transmutatio. ne de metalli; non sono adonque le predette cose il nostro lapis, ancorche siano esiempi. sono altri che pigliano quattro spiriti; cioè l'arsenico, il solfo, l'argento viuo, & il sale ammoniaco & si chiamano spiriti perche suggono dal foco, o volano in fumo, o pigliano questi in loco delli quattro elementi, vedendo che li filosofi dicono nelli suoi libri che la scienza stanelli spiriti, & sottoponendo questi acciò siano di natura aerea, ò che si facciano di natura aerea, li fissano poi calcinando acciò siano di natura terrea, li soluono acciò siano di natura aquea, li distillano acciò siano di natura ignea,& compongono questi secondo li libri, credendo hauere la scienza delli elementi, & composti insieme li compongono sopra il rame, & non trouano cosa alcuna, mà sono corsi in errore come anco li primi & le cause delli errori di quelli sono molte, due de quali bastano al presente, vna è per che come s'è detto, li metalli non si generano se non dal suo seme, mà que sti non sono il seme de metalli perfetti, suor che l'argento viuo, adong; è impossibile che di quelli si faccia la generatione ouero la transmutatione nel li metalli: parimente perche l'arsenico & il solfo presto s'ardono nel foco, & dalla combustione del foco si transferiscono in carbone, in che modo ado que si aspettarà da quello cosa buona? ardendosi subito & riducendosi in carbone,ne si debbia aspettare l'aqua? adong; è cosa manifesta à chi guar da sottilmente, che ne queste cose per se, ne congionte con corpi, ne miste con oglij cauati da oui, sangue, capelli, orina, ouero altre cose vegetabili, ne miste fra di loro, sono il nostro lapis, ouero la nostra medicina, & questo per le ragioni predette, perche alla generatione dell'huomo, non si fa mistione di cosa alcuna, ne alla generatione dell'animale, ne alla generatione della pianta, se non con li suoi proprij semi, però il nostro magisterio non hà bisogno d'alcuna mistione estranea; alcuni credono trouare la scienza nelli sali, ouero alumi, & li soluono, calcinano, fundono, & preparano, & alcuni per se solamente ne fanno la proiettione sopra corpi imperfetti; altri li mes chiano insieme con li spiriti, come si è detto, mà li preparano con corpi pre parati, & non trouano cosa alcuna, & la causa delli errori di quelli è simile alli precedenti, alcuni credono cauare la medicina dalli soli corpi, & gli preparano, calcinando, soluendo, congelando, o fanno la proiettione soprail corpo, & si sono ingannati, & l'errore di quelli è perche non hanno tolto da principio il seme de metalli, mà il corpo come stà nella sua natione. dalle ragioni adong; dette si vede, che no nel sangue, non nelli oui, ò capelli,ò regetabili si hauerà la nostra medicina, ne meno nelli predetti spiriti, ouero sali, d altre cose simili. Alcuni riguardando piu sottilmente, banno considerato l'argeto viuo esser principio de metalli, & l'origine di essi si

trouanel calore del solfo, hanno decotto & sublimato per se l'argento viuo, & l'hanno fissato, & preparato, & non hanno trouato cosa alcuna; E la causa del suo errore è, perche il seme dell'huomo non gioua, ne sà frutto, se non si mette nella matrice della donna; così anco il mercurio ilquale è il seme, non gioua se non si mette nella matrice de corpi, acciò lo maturino. Alcuni l'hanno meschiato col corpo amalgamandolo, & l'han no lauato tanto tempo con l'aqua dolce, sin che s'è visto in quelli, che sia ridotto in corpo netto; & l'hanno cotto sin al fine, credendo che l'argento viuo si meschij contal corpo, ma non hanno trouato cosa alcuna, perche hanno trouato vn corpo immondo, & l'argento viuo è andato in fumo, mà il corpo è restato più netto che non sarebbe stato. La causa adonque del suo errore è, perche il seme non si congionge col corpo, se non mediante la luna, perche l'anima è il mezzo fra il spirito & il corpo che li congionge fra loro, mà l'anima è il fermento; perche si come l'anima viuifica il corpo dell'huomo, così il fermento viuifica il corpo morto, & totalmente alterato dalla sua natura, onde l'anima ottiene il principato efsercitando le sue virtù, mà che cosa sia fermento si dirà di sotto. alcuni meschiano li corpi impersetti con li corpi persetti, & gli pongono in essame, credendo che quello che è bono & puro nelli corpi imperfetti, resti con li perfetti, & il restante vada in fumo, & non vedendo queste cose si sono ingannati, & in loro è caduto cattiuo pensiero, la causa del suo errore è, perche quello che corrompe i corpi imperfetti impedisce che non si fanno perfetti, & nota che qui bisogneria hauere doppia virtù, laquale separasse laterra sulfurea che arde dal misto, & che conuertisse alla suanatura quella che già è separata; màil corpo non può hauere questa virtù nella sua crassezza: tutte queste cose le hanno tentate tutti quelli che operano communemente. si come anch'io già bò tentato, & si sono stupefatti, come disperati della scienza lasciando il magisterio per debolezza d'intelletto. Mà hora voglio che tu sappi, che la materia de tutti li metalli & il suo seme è il mercurio decotto & inspessito nel ventre della terra, cocendolo il calore sulfureo, & si generano dinersi metalli secondo la varietà del solfo, & secondo la moltitudine di esso nella terra, sempre però la materia di quelli è vna medesima essentialmente, sono solamente differenti nell'accidente, cioè in maggiore ouero minore decottione, ardente ò non ardente, & in questo convengono tutti li filosofi, & questo ancora io ti dichiarard più manifestamëte, perche è cosa certa che tutto è di quello nel quale si risolue; per essempio, il ghiaccio ouero la neue si conuerte in aqua mediante il calore, adonque è stata prima aqua che neue ò giacciò, mà tut ti li metalli si convertono in argento viuo, adonque sono prima stato argento

gento viuo, mà il modo di conuertirli in argento viuo, lo mostrarò di sotto: & presuposto questo, che il metallo si possi risoluere in argento viuo, si scio-glie l'opinione di quelli che dicono, li spiriti & altre specie non potersi transmutare in elementi & natura de metalli, perche questo non è vero, come dicono essi, se non si riducono alla prima materia, & il ridurli alla prima materia è cosa facile, & lo dimostrarò di sotto: adonque latransmutatione è facile & possibile nelli metalli.parimente io ti dimostro che la multiplicatione nelli metalli è possibile, perche ogni cosa crescente & nascente simultiplica, come si vede nelle piante & arbori, perche d'vn grano se ne fanno mille, da vn arbore prouengono infiniti rami, da quali si fan no diversi & infiniti arbori, & cosi crescono il suo numero & moltiplicano, mà li metalli nascono nella terra & crescono, adonque in quelli è possibile l'augmentatione & moltiplicatione in infinito. io te bò adonque dimostrato, se hai intese le cose dette, gli errori di tutti quelli che operano communemente, con le sue cause, & hò affermato questo esser vero, con de monstratione chiara & manifesta: hora con l'aiuto de Dio veniamo alla prattica. Io ti dico che bisogna prima ridurre i corpi alla prima materia, acciò si faccia la generatione ouero multiplicatione in quelli, auertite adonque in questi che si descriuono .piglia vna libra di limatura di rame netta, & meschiala con quattro libre di mercurio tridando nel mortaro con poco sale & aceto, sin che s'amalghino insieme, & quando il rame sarà benissimo congionto, aggiongi aqua vita in bona quantità, cioè dodeci parti, si che se la massa sarà d'una libra, l'agua vita sia di dodeci parti, metti ogni cosa in orinale sepra il foco di cenere debile di sotto lentissimamente per vn giorno naturale, all'hora lascialo raffredire, & quando sarà freddo cola la tua aqua con tutte le cuse che sono in quella, con panno di lino, sin che esca & passi per il panno de l'aqua quello che sarà resoluto del corpo, & non per feltro, perche non vsceria la resolutione del corpo per feltro, & esca tutta quella parte che potrà vscire, & mettila da parte; dopoi piglia quello che è rimasto nel panno, & vn'altra volta rimettilo al foco con noua aqua nel predetto vaso per vn giorne & vnanotte come prima, & cola, come si dice di sopra, & metti da parte la seconda aqua co la prima come di sopra; & cosi replica tante volte, sin che l'opera ritorni all'aqua, cioè alla prima materia che è il mercurio, il che fatto piglia tutto questo & mettilo in vaso di vetro cocendo sopra foco lento sin che vedrainella superficie la negrezza apparente, laquale rimoui più sottilmente che tu puoi; & cosi replica cocendo & leuando la negrezza dalla superficie, sin che non si vede più negrezza alcuna, & l'aqua resti chiara:ho ra bai l'aqua & la terra cioè li due principali elementi, dopoi piglia quel-

laterra & negrezza che hai raccolto, & mettila in vaso di vetro, & soprafondi della predetta aqua sin che noti sopra quella, & coci à lento foco per quattro giorni, dopoi metti l'aqua & coci, & cosi dopoi sin che la terra sia bianca & chiara, & questo è quello c'hanno detto i filosofi : questa aqua si putrefa con la terra, & si mondifica, perche quando sarà mondificata con l'aiuto di Dio si drizzarà tutto il magisterio, laquale essendo mondata, & chiarificata, ouero fatta bianca come s'è detto mediante l'aqua, laquale con la detta terra mediante il calore, coagulata & fatta spessa, cocendo questa terra coagulata con la sua aqua, & inspessita senza altra aqua con foco gagliardo, in vna bozza di vetro, soprapostoui il lambicco di vetro, sin che tutto quello che vi farà dell'aqua, ascende al lambicco, & la terra resti calcinata; all'hora piglia del fermento di qual sorte tu vorrai la quarta parte, cioè se sarà vna libra di corpo perfetto, piglia tre oncie di fermento, mail fermento ouero che è oro, ouero argento, & questo fermento si fermenta con la terra, si come è fatto di terra, & nell'istesso modo preparato con ordine congiongeli insieme, & imbeuera con la predetta aqua, & fa cocere per tre giorni ò più: all'hora vn'altra volta imbeuera con l'aqua sua & fa cocere come prima, & questo replica tante volte quante, & sin che questi due si riducono in vno, ilquale saprai quando il colore non si varia nelli medesimi, all'hora sopra di quelli infonde la predetta aqua vnu parte dopò l'altra à poco à poco, sin che beuerà di essa quanto potrà, infondendo sempre noua aqua, perche in questa congiontione di spirito, & di corpo con quelli si meschia l'anima, acciò si facciano vna cosa istessa, & che li corpi si conuertano nella natura di essi, per la quale il germe si congionge con li predetti corpi mondati di essi, il che non si potea fare innanzi per la immondezza di quelli & grossezza, mà hora si congionge con quelli, & in quelli cresce & s'augmenta : hora tornarò alle cose dette prima, applicando singolarmente sopra di quelle le parole de filosofi antiqui, poste oscuramente in parabole, in modo che direte d'intendere le parole de filosofi nelli miei detti. la prima parola è la reduttione de corpi in argento viuo, & questo è quello che li filososi hanno chiamato solutione, laquale è fundamento dell'arte; cosi dicono, se non soluerete li corpi, vi affaticarete in darno, della qual folutione trattando Parmenide nel libro della Turba ne parlò. se hauessero letto questo libro & inteso, saperiano l'aqua esere permanente, laquale senza il suo corpo col quale è congionta, & fatta vnaistessa cosa, non puotria essere permanente: non è adonque l'aqua de corpi de filosofi in nunola, mà è la conversione di est in aqua, della quale so-

no stati creati, cioè l'argento viuo nel modo che si conuerte col gelo in aqua limpida, della quale è stato prima. Ecco che per gratia de Dio tù hai vno elemento che è l'aqua. la seconda parola è che sia la terra, & questo che hanno detto li filosofi, che della grossezza dell'aqua si genera la terra, perche le feccie dell'aqua che rimangano nel fondo del vaso li filosofi le hanno chiamate terra, così adonque hai secondo altril'elemento che si chiama terra. la terza parola è, che è la mondificatione della terra, della qual mondificatione Morieno filosofo dice, questa terra si putrefà con l'aqua, & si mondifica, la quale quando sarà mondificata, con l'aiuto di Dio tutto il magisterio si drizzarà, della quale diffe anco Pheyrer nel libro della Turba, congiongi il secco con l'humido, cioè la terra con l'aqua. Ecco ancora che hai l'aqua per se & la terra imbianchita con l'aqua. La quarta parola è l'aqua, la quale può euaporare per destillatione à sublimatione, per laquale sublimatione ouero ascensione l'istessaterra si fà aerea, essendo prima il tutto inspessito con laterra & coagulato, & cosi hai laterra, l'aqua, & l'aere, & questo è quello che disse Philete nel libro della Turba, il secco fatto bianco s'arde nelifoco, sin che da quello esce lo spirito, che in quello si troua, che si chiamala cenere d'Hermete, & restala terra calcinata nel fondo del vaso laquale è dinatura ignea, & cosi hauemo nelle predette preparationi quattro elementi, adonque questa terra calcinata è quella, della quale cosi dice Miseri Philosofo, ne tenere in poco conto la cenere che sta nel loco inferiore, perche in quello è la corona del core, che resta; dopoi sarà la cenere con la predetta terra con laquale si mette il fermento, che dicono li filosofi esfere l'anima, & questo perche si come il corpo humano senza il suo fermento, ouero la sua anima non vale cosa alcuna, cosi è nel nostro proposito, perche il fermento, è il corpo, come s'è detto, & conuerte l'altre cose alla sua natura, & sappi che non è fermento se non il Sole & la Luna, cioè, l'oro & argento appropriati à questi pianeti, & perche si come il Sole & la Luna dominano alli altri pianetti, cosi questi due corpi dominano alli altri, & li conuertono alla sua natura, & perciò da molti si chiamano fermento, bisogna adonque che s'introduca il fermento nelli corpi, perche è la sua anima, questo è quello che disse Morieno, se non mondarai il corpo immondo & non lo farai bianco, & non metterai l'anima in quello, non hai drizzato cosa alcuna à questo magisterio: si fa adonq; la congiontione del fermento col corpo mundo, & all'hora il spirito quando si congionge si rallegra con quelli, perche sono mondati dalla sua natura grossa, & sono fatti sottili, & questo disse Ascano nel libro della turba, il spirito no si cogioge co li corpi, sin che

non sia perfettamente purgato dalle sue immonditie, nell'hora de la congiontione si redono cose merauigliose, perche tutti li colori del mondo appaiono nell'operare, quanti si possono mai imaginare, & il corpo impersetto si colora d'una coloratione ferma, mediante il fermento, ilqual fermento è l'anima; o si congionge il spirito col corpo mediante l'anima, o si lcga, & si conuerte insieme con quello nel colore del fermento, & si fa vna istessa cosa con quelli; dalle cose predette appare, à chi risquarda sottilmen te, li filosofi nelle sue oscurissime parole hauer dette cose vere, perche l'istessi filosofi dicono nelli suoi libri, che il nostro lapis è di quattro elementi, perche l'hanno comparato alli elementi, & è stato dimostrato prima qualmente sono li quattro elementi; hanno detto ancora che il nostro lapis è co posto di corpo, anima, & spirito, & hanno detto il vero, perche hanno paragonato il corpo imperfetto al corpo, per questo perche è infermo: hanno detto l'aqua essere spirito, & veramente essa è spirito: hanno detto il fermento esser anima perche si come s'è detto di sopra, dà la vita perfetta al corpo imperfetto, la qual prima non hauea, & gli hà introdotta forma migliore. Hanno anco detto alcuni filosofi, se non riducete li corpi che si facciano incorporei, cio è non corpi, non hauete ancora trouate le regele à operare li corpi, & dicono il vero: perche prima si fa l'aqua, cioè l'argento viuo, & cosi si fa incorporeo, dopoi della congiontione del spirito l'aqua si fa corpo, onde hanno detto alcuni, conuerti le nature, & trouerai quello che cerchi, questo è vero, perche nel nostro magisterio, prima facciamo di grosso sottile, cioè di corpo aqua, & poi di aqua che è cosa humida facciamo terra, che è cosa secca, & cosi convertiamo le nature, & facciamo di corporale, spirituale, & di spirituale, corporale, come s'è detto, & facciamo quello che è di sopra come quello che è di sotto, & quello che è di sotto come quello che è di sopra cioè il spirito lo facciamo corpo, & il corpo spirito, come nel principio della operatione, cioè nella solutione si fa che quello che è di sotto è come quello che è di sopra, o tutto si conuertirà in terra: è dunque manifesto dalle cose predette, che il nostro lapis sono li quattro elementi, & sono l'anima, il corpo, & il spirito; & il nostro lapis come diccono alcuni filosofi, si fa d vna sol cosa con vn'altra, & certamente dicono il vero, perche veramente tutto il nostro magisterio si fà con l'aqua nostra, & di quella, & per quella, per che folue li corpi istessi, co me di sopra si è detto, non con quella solutione come credono gli ignoranti che si conuertano in aqua di nuuole, mà di solutione vera filosofica, cioè che si conuerta in aqua prima, della quale sono stati nel principio: perche l'istessa aqua calcina li corpi, & lividuce in terra, la istessa aqua transforma li corpi in cenere & quella la incenerisce, imbianchisce, & mondifica, lecon-

secodo la parola di Morieno che dice, che Azoch & il foco lau ano latone & lo mondificano, & leuano totalmente l'oscurità da quello; latone è pn corpo immondo, Azoch è l'argento viuo, & congionge corpi diuer si, preparato nel modo predetto con tal congiontione, che non potrà la potenza del foco, ne altratemperatione, ouero probatione separarla, & la defende dalla combustione del foco, & mette vno di quelli in vn'altro & sublima li corpi, non con sublimatione volgare come intendono gli idioti che il sublimare sia ascendere di sopra per forza del foco, & perciò pigliano li corpi calcinati, & li meschiano con li spiriti sublimati, cioè col mercurio, arsenico, o sale, o col mezzo del foco gagliardo o subitaneo, fanno ascendere li corpi con li spiriti, & dicono che all'hora li corpi sono sublimati, ma si sono ingannati, perche dopoi li trouano più immondi che non erano prima. sappi adonque che il nostro sublimare non è ascendere di sopra, mà il sublimare de filosofi è d'una cosa bassa & corrotta farla alta, & grande. cioè pura, come quando dicemo questo huomo è sublimato cioè posto in dignità, perche così dicemo li corpi sono sublimati, cioè fatti sottili & conuersi in altra natura, mà il sublimare apresso de filosofi, è il medesimo che sottigliare & decretare, il che fa tutto la nostra aqua; così adonque intendi la nostra sublimatione, perche molti in questo si sono ingannati. l'aqua nostra ancora mortifica, viuisica, & sa apparere il colore prima negro nella mortificatione del corpo, mentre si conuerte in terra, dopoi si veddono molti colori, & diuersi inanzi l'imbianchire, il fine de quali tutti è la bianchezza: mà nella congiontione del corpo preparato & fermentato, appaiono infiniti colori, & tanti quanti si possono imaginare dall'huomo, & cost appare che il nostro magisterio, è in vna cosa sola, & si fa con vna fola, & è diquattro cose come s'è detto, & è ditre cose come di sopra si è detto, onde sappi che li filosofi hanno multiplicati li nomi del nostro lapis per questo, per ascenderlo, & hanno detto il nostro lapis essere corporeo & spirituale, & in verità non hanno mentito come ponno intendere i sapienti, per che iui è il corpo, & il spirito, & il corpo è fatto spirituale nella solutione come si è detto, & il spirito è fatto corporale nella congiontione di esso col corpo perfetto & col fermento, & cosi l'hanno chiamato alcuni filosofi come dise Eximeo nel libro della turba, così saprete tutti che ricer cate la scienza, che non v'è tintura vera alcuna se non quella che si fa col nostrorame & vi hanno posti infiniti nomi, acciò dalli principianti s'intendesse ad vn certo modo se lo nominassero, nodimeno l'opera tutta è vna medesima, er perciò dice Morieno, che il nostro magisterio s'assomiglia nell'ordine alla creatione dell'huomo, perche prima vi è il coito, dopoila concettione, dopoi l'impregnatione, quarto vi è il nascimento, & quinto se-

que il nutrimento, queste parole io te le farò intendere; se sarai attento ex sollicito: il nostro seme che è l'argento viuo con la terra si congionge à cor po imperfetto, la qual terra si dice nostra per questo, perche la terra è madre di tutti li elementi, all'hora secondo li filosofi si chiama coito; mà quan do la terra comincia à ritenere seco alquanto dell'argento viuo, all'hora si chiama conceptione, or all'hora opera il maschio nella femina, cioè l'argeto viuo nella terra, & questo è quello che dicono i filosofi, che il nostro ma gisterio non è altro, se non il maschio & la femina, & la congiontione di essi:l'aqua domina ne l'argento viuo, & la terra cresce & si moltiplica & augmenta: & questo aviene quando la terra s'imbianca, all'hora si chiama impregnatione, perche giàla terra s'è impregnata; dopoi il fermento si con gionge col corpo imperfetto preparato come's'è detto, sin che si facciano na cosa medesima in colore & in aspetto , & all'hora si dice che è il nascimento, perche all'hora è nato il nostro lapis, ilqual nato si chiama Re dalli filosofi, onde dice il filosofo nel libro della turba, Honorate il nostro Rè, che viene dal foco, coronato di corona, & nutritelo, sin che peruenga alla età perfetta, il cui padre è il Sole, la Luna madre, mà pigliano la luna per corpo imperfetto, & il sole per corpo perfetto: adonque segue pltimamente il nutrimento, sin che s'augmenti di augmentatione grande; ma il nutrimento è del suo latte & seme, del quale è stato dal suo principio, ma s'imbeueri l'argento viuo spesse volte sin che habbia quello che basti, cioè sino alla perfettione, che è il fine di tutta l'opera nostra, tù poi adonque per le cose dette facilmente intendere tutte le parole oscure de filosofi, & conoscerai che tutti conuengono nel medesimo, o non vi è altro magisterio se non quello ch'io hò predetto. Già hai la solutione del corpo, & la reduttione di se stesso alla prima materia, dopoi haila conuersione de l'istesso in terra, dopoi la dealbatione, la leuigatione in aere, perche all'hora destillando l'humidità che in quello si troua, si fa aereo, che discende, & la terrarimane calcinata, & all'hora è di natura ignea, & hai anco la congion - tione di questi l'vno con l'altro, & hai la commistione dell'anima &

del corpo, & anco la congiontione dell'anima & del corpo, & del spirito insieme, & la conuersione fra di loro, & bai l'augmentatione, la cui vtilità è maggiore di quello che si possa con laragione intendere.



## EPISTOLA DELL'AVTORE

ALREDINAPOLI,

NELLA QUALE PARLA DELL'-Alchimia.

透過

APPI de Rèche li sapienti hanno poste nell'operemolte cose, & molti modi d'operare, cioè dissoluere & congelare, & hanno posti molti vasi & pesi, il che hanno fatto per acciecare gli ignoranti, & per dichiarare alli intelligenti l'opera predetta. Et nota de Rèche li sapienti hanno denonciata l'opera sotto parole breui, ancor che vi habbiano poste & aggionte altre parole, ac-

ciò non fossero intese se non per li sapienti. Mà li sapienti hanno detto, che il lapis è vno solo ilquale è composto di quattro nature, lequali sono il foco, l'aere, l'aqua & la terra, ilqual lapis è lapis in similitudine & in tatto, mà non in natura; & si chiama lapis, ouero vna certa cosa composita. il composto mentre è ridotto per la via dritta, è quello che si cerca, nel qua le non è cosa alcuna superflua, ouero deficiente, anzi tutte le cose che sono nel lapis, sono à lui necessarie, & non hà bisogno di nissun'altro, & il detto lapis è di vna natura sola, & è vna sola cosa, laquale nella decottione del foco hà diuersi colori, inanzi che si faccia lapis bianco persetto, & nota d Rè che quando il detto lapis stà più nel foco tanto più s'acresce di virtù & bontà, il che non è cosi nelle altre cose, perche tutte le altre cose s'ardono nel foco & perdono l'humidità radicale, mà il detto lapis tutto solo nel foco sempre si migliora, & la sua bont à cresce, & il foco è il nutrimento de l'istesso lapis, & questo è uno delli segni euidenti à conoscere il lapis, il che intendi bene ; ilqual lapis si diuide innanzi alla operatione in due medi, il primo è corporale, l'altro è spirituale, & vno esce dall'altro & evnito, & si gouerna l'uno con l'altro, & uno migliora l'altro, & li filosofi chiamano vno mascolino, & l'altro feminino, o nota ò Rèche qua do li filosofi hanno nominato l'argento viuo, & la calamita, dicendo congelate l'argento viuo nel corpo della calamita, che essi non hanno intese dell'argento viuo vulgare, che si vede, mà hanno inteso che l'argento viuo èvna humidità del detto lapis, & che la calamita non è quella che si vede vulgarmente, mà hanno chiamato calamita tutto il composito, nel quale ètutta la detta humidità che è l'argento viuo, la qual humidità non è come le altre humidit à, la qual humidit à corre nel foco, & nel medesimo foco dissolue tutto il composito, lo congela, lo fa negro, bianco, & finalmente rosso, & cosi lo fa perfetto : & nota d Rè che nell'operanon si mettono più cose, mà vna solamente, ne bisogna che si faccia trituratione alcuna de mani, ne si deue aggiongere cosa alcuna col detto lapis. & nota ò Rè che la terra bianca si chiama lapis bianco perfetto, & la terra rossa si chiama lapis rosso perfetto, la qual terra bianca col gouerno della detta opera senza aiuto di altra cosa si conuerte in rossezza; mà l'aqua ouero argen to viuo si chiama humidità, mentre esce della compositione ouero lapis, è conversa tutta la compositione negra nel fondo del vase, & cosi continouando il foco, l'istessa negrezza nella quale è l'humidità si conuerte in diuersi colori, & finalmente in bianchezza, la qual humidità si chiama ancora aere, ilqual aere ouero humidità si meschia con la sua terra & con li altri elementi che sono nell'istesso lapis, sin che si faccia vna cosa bianca, & nota d Rè che la detta humidità aerea laquale è l'argento viuo, è vna cosaistessa con la sua terra predetta, & altri elementi che sono nel detto lapis, la qual humidit à ancor che sia poca, è sofficiente à nutrire & à fare perfetto tutto il lapis, dal quale viene l'istessa humidità, & è da sapere che nella detta compositione ouero lapis sono il Sole & la Luna in virtù & potenza, o nelli elementi in natura, perche se queste cose non fossero nell'istesso composito, non si fariano di quello il Sole ne la Luna, & nondimeno non è l'istesso Sole, come il Sole commune, ne l'istessa Luna come la Luna commune, per che il Sole & la Luna che sono nella detta compositione, sono migliori di quello che sono nella natura volgare, perche il Sole & Luna del detto composto sono viui, & gli altri volgari sono morti, hauendo risguardo all'istesso Sole & Luna che sono nel detto lapis come s'è detto, benche li filosofi habbino nominato il lapis Sole & Luna à quel fine, perche nell'istesso lapis sono potentialmente, manon visibilmente, & è da sapere che il lapis ouero composito è solamente vna cosa, & d'vna sol natura, & in esso ètutto quello che à lui enecessario, & in esso vi è quello che lo migliora, & quello che lo fa compito, & non è questo composito, che è vna opera

opera d'alcuni animali ò vegetabili; mà è vua natura monda & chiara delle sue proprie minere che si transmuta per il gouerno del foco, & siputrefa, si fa negra, & bianca, & rossa, & viene à più colori, & nota d Rè. & sappi che hanno detto li filosofi fondete il corpo, & assatelo, sin che si conuerta in aqua, ilche s'intende del detto composito, che si funde, & si congela, & all'hora si chiama terra; & nota che li filosofi chiamano aqua mentre che il detto lapis è lique fatto con la sua aqua, laquale è sissa nell'istesso lapis laqual aqua all'hora è corrente & bianca come aqua. o nota d Rè, quando essi banno detto, che si conuerte l'aqua in aere, che si deue intendere che la detta aqua si congeli & si conuerta in corpo, che era innan zi, & che il corpo stiatanto nel gouerno del foco sin che si conuerta l'istesso corpo sottile & ridotto, in perfetta biachezza & all'hora è chiamato da. alcuniaere, mà quando si dice, che si conuerta l'aere in foco, s'intende che il detto composito che si chiama aere stia nel foco gagliardo tanto tempo che si faccia rosso, & all'hora sarà compito al rosso, che si chiama foco onero sole . & notad Rè, che d'un solo composito, & solo di esso si fal'opera & non d'altro, ilqual composito piglialo puro, senza le immondezze che sono in quello, cioè che sia mondo come bisogna, ilqual composito gouernalo nel foco con le sue nature, & questo lo dei fare nel principio del gouerno del foco, perche in questo è tutto il difetto ouero pericolo & men tre questo è fatto, non può più oltra essere alcuno difetto, & all'hora il foco deue effere fra il lento & il gagliardo sin che il spirito sarà separato dal corpo, & ascenderà sopra la terra, & restarà nel fondo del vaso il corpo morto senza che spirito sia in lui, & è segno che se si mette sopra il foco, & non funde , ne fuma , già è compito quanto à questo passo , & mentre è cosi si riduca l'istesso spirito sopra l'istesso corpo, dal quale è vscito, il qual spirito è simile alle nuvole negre che portano l'aqua, perche questo spirito si chiama aqua di vita per la quale si sostiene questo corpo, & con la quale more, & dopo la morte si viuifica, & notache col detto composito viè quello che mortifica & viuifica l'istesso composito, & con l'istesso medesimo si fà bianco, & l'istesso composito si fa rosso senza ainto di sorte alcuna estranea, parimente auertisci, che il foco nel principio dell'opera deue esser lento, nel secondo mediocre, nel terzo forte, cioè accrescendo à poco à poco il foco, sin che il detto lapis si faccia bianco & vltimamente rosso.

Slight. Moteries nevie fol. 174. C. 4.

fol. 174. C. 4.

fol. 154. c. as

fol. 036. c. as.

examprication



IN BRESCIA,
Appresso Pietro Maria Marchetti.
M. D. IC.





COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE
QD
25
N23
1599

RARE BOOKS DEPARTMENT

